# ACTA APOSTOLICAE SEDIS

### COMMENTARIUM OFFICIALE

Directio: Palazzo Apostolico – Città del Vaticano – Administratio: Libreria Editrice Vaticana

# ACTA FRANCISCI PP.

## LITTERAE APOSTOLICAE

#### DESIDERIO DESIDERAVI

Episcopis, Presbyteris ac Diaconis, Viris et Mulieribus consecratis atque Christifidelibus laicis de liturgica institutione Populi Dei

«Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, antequam patiar» (Lc 22, 15).

#### 1. Dilecti fratres et sorores,

his Litteris cunctos Nobis est in animo assequi – postquam iam solis Episcopis scripsimus, Litteris Apostolicis editis motu proprio datis *Traditionis custodes* – ut quasdam meditationes vobiscum participemus de Liturgia, praecipua pro Ecclesiae vita ratione. Res admodum lata est atque diligenti consideratione ex omni sua parte digna: his Litteris, tamen, nolumus ad amussim de re agere. Quaedam tantum meditationis elementa simpliciter suppeditare volumus, ad christianae artis celebrandi pulchritudinem atque veritatem intuendas.

Liturgia: «hodie» historiae salutis

2. «Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, antequam patiar» (Lc 22, 15). Quibus incipit Novissimae Cenae narratio, haec verba

Iesu spiracula sunt per quae mira nobis facultas datur intellegendi dilectionis erga nos Personarum Sanctissimae Trinitatis altitudinem.

- 3. Missi erant Petrus et Ioannes ad parandum, ut Pascha manducaretur, sed, ut plane perspiciatur, tota rerum creatio, cuncta historia quae ibi demum proditura erat sicut historia salutis magna est illius Cenae praeparatio. Petrus et alii adsunt illi mensae, haud conscii at utique necessarii: quodvis donum, si tale est, oportet habeat quendam docilem ad idem suscipiendum. Hoc in casu, immensa est inaequalitas inter ingentem doni magnitudinem et parvitatem recipientis, quae nos admiratione non potest non afficere. Nihilominus misericordiae Domini causa donum Apostolis concreditur ut cuique homini feratur.
- 4. Nemo illi Cenae accubitionem quandam lucratus est, sed omnes sunt vocati vel, ut melius dicatur, flagranti Iesu desiderio illecti, qui illud Pascha cum eis manducare desiderat: novit Ipsum esse Agnum illius Paschatis, novit Ipsum esse Pascha. Haec est plena illius Cenae novitas, sola et vera historiae novitas, quae eam Cenam efficit unicam quapropter "novissimam", quae repeti non potest. Tamen, eius maximum desiderium nobiscum illam communionem instaurandi, quae erat et superest germanum propositum, numquam satiari poterit donec unusquisque, «ex omni tribu et lingua et populo et natione» (Apc 5, 9) Corpus eius manducaverit et Sanguinem eius biberit: ideo ipsa Cena semper aderit, usque ad reditum eius, in eucharistica celebratione.
- 5. Nescit adhuc orbis terrarum, at cuncti «ad cenam nuptiarum Agni vocati sunt» (Apc 19, 9). Ut ad eam accedatur oportet tantum nuptialis fidei vestis induatur, quae venit ex auditu, per verbum Christi (cfr Rom 10, 17): commodate eam conficit Ecclesia candore panni in sanguine Agni dealbati (cfr Apc 7, 14). Ne nobis quidem neque requiei temporis momentum foret, scientibus nondum omnes invitationem ad Cenam recepisse vel alios eius oblitos esse vel eam amisisse per detortas humanae vitae semitas. Quapropter diximus Nos «missionariam optionem somniare, capacem transformandi

omnes res, ut consuetudines, genera, horaria, verba et omnis ecclesialis structura fiant canalis praesentis terrarum orbis evangelizationi congruens, plus quam sui ipsius defensioni» (*Evangelii gaudium*, n. 27) et omnes ad sacrificii Agni Cenam sedere et Eo vivere possint.

- 6. Ante nostrum responsum ad eius vocationem longe ante eius desiderium nostri habetur: eius etiam inconscii esse possumus, at quotiescumque Missae intersumus, prima ratio est quia a desiderio eius erga nos attrahimur. Quoad nos, possibile responsum, ascesis severior, uti semper, se eius amori dedere est, ab Eo attrahi velle. Certo omnis nostra participatio ad Corpus et Sanguinem Christi in Novissima Cena ab Eo est optata.
- 7. Substantia panis fracti crux est Iesu, sacrificium eius in amoris oboedientia Patri. Si Novissimam Cenam non habuissemus, videlicet eius mortis ritualis praefigurationem, nos quidem non intellexissemus quomodo eius effectio damnationis ad mortem perfectus esset actus cultus et gratus Patri, unicus verus actus cultus. Paucis post horis, Apostoli in Iesu cruce cernere potuissent, si eius pondus sustinuissent, quid «corpus oblatum», «sanguis effusus» vellent significare: id est cuius memoriam facimus quotiescumque Eucharistiam celebramus. Cum redit, a mortuis resuscitatus, ut panem frangeret discipulis de Emmaus suisque, ad piscandum reversis non iam homines capientibus Galilaeae in lacu, oculos eorum aperit illa actio, quae caecitatem eorum sanat a crucis horrore allatam, aptos eos efficiens Resurgentem «videre», resurrectionem credere.
- 8. Si Hierusalem post Pentecosten pervenissemus atque desiderium non modo capiendi nuntios de Iesu Nazareno sensissemus, sed ipsi etiam occurrendi, nullo alio modo id facere potuissemus, nisi in suos inquisivissemus ut verba eius audiremus et gestus eius maxime vivos videremus. Nullo alio modo Ei vere occurrere potuissemus nisi in communitate celebranti. Hac de causa Ecclesia mandatum Domini: "Hoc facite in meam commemorationem" uti pretiosissimum thesaurum suum semper custodivit.
- 9. Statim Ecclesia fuit conscia haud de repraesentatione agi, quamvis sacra, de Cena Domini: nihilum valuisset et nemo mente cogitavisset

"agere fabulam" illius summi temporis vitae Magistri – eo magis sub oculis Mariae, Matris Domini –. Nulla interposita mora Ecclesia statim intellexit, a Spiritu Sancto illuminata, omnia, quae aperta erant Iesu, quae oculis videri poterant et manibus tangi, verba atque gestus eius, compertam Verbi incarnati rationem, omnia de Eo in sacramentorum celebrationem translata esse.<sup>1</sup>

Liturgia: occursus cum Christo spatium

10. Cuncta hic adest praestans Liturgiae pulchritudo. Si nobis resurrectio fuisset notio, forma, cogitatio; si nobis Resurgens memoria fuisset aliorum recordationis, quamvis fide dignorum uti Apostoli, si nobis quoque nullo modo veri cum Eo occursus facultas data esset, fieret tamquam si Verbi carnis facti novitatem exhaustam declararemus. Incarnatio, autem, praeter esse unicum novum eventum quod historia teneat, ratio quoque efficitur per quam statuit Sanctissima Trinitas nobis viam communionis patefacere. Fides christiana aut occursus cum Eo vivo est aut non est.

11. Nobis Liturgia fidem dat eiusmodi occursus. Haud nobis prodest vaga Ultimae Cenae recordatio: oportet nos illi Cenae interesse, ut vocem eius audiamus, Corpus eius manducemus Sanguinemque eius bibamus: Eius egemus. In Eucharistia et in cunctis sacramentis nos possumus Dominum Iesum convenire et vi Paschatis eius contingi. Salutaris vis sacrificii Iesu, omnis verbi eius, omnis gestus, aspectus, animi affectus nos contingit in sacramentorum celebratione. Ego sum Nicodemus et Samaritana, homo Capharnaüm in spiritu immundo et paralyticus domi Petri, peccatrix condonata et haemorrhoissa, Iairi filia et caecus Iericho, Zacchaeus et Lazarus, latro et Petrus quibus venia est concessa. Dominus Iesus, «Qui immolatus iam non moritur, sed semper vivit occisus»,² nobis ignoscere pergit, nobis mederi, nobis vi sacramentorum afferre salutem. Quo concreto modo, per viam incarnationis, nos diligit; quo modo explet illam nostrum sitim, quam declaravit in cruce (cfr Io 19, 28).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Leo Magnus, Sermo LXXIV: De ascensione Domini II,1: «quod [...] Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Praefatio Paschalis III, Missale Romanum (2008), p. 367.

- 12. Primus noster occursus eius Paschatis est eventum, omnium nostrum in Christum credentium vitam signans: quod est nostrum baptisma. Hoc non est mentis assensio eius cogitationi vel morum praeceptorum subscriptio ab Eo imposita: sibi vult in eius passionem, mortem, resurrectionem et ascensionem mergi. Haud magica actio est: magia est contraria sacramentorum rationi, eo quod in Deum efficere vult imperium et qua ex causa a temptatore prodit. Perfecta in continuatione incarnationis, ex Spiritus praesentia atque actione, nobis datur in Christo mori et resurgere.
- 13. Quomodo id fit animum movet. Aquae baptismalis benedictionis oratio<sup>3</sup> nobis ostendit Deum ad baptismum sane aquam fecisse. Hoc est cum Deus aquam faciens omnium nostrum baptismum in animo habebat atque cogitatio haec comitata est eum agentem per historiam salutis quotiens, exacto proposito, aqua uti voluit. Quasi, postquam eam fecerat, etiam perficere vellet ut aqua baptismatis fieret. Sic eam implere voluit motu Spiritus sui, qui supra eam ferebatur (cfr Gn 1, 2), ut virtutem sanctificandi in germine conciperet; ea usus est ad humanum genus per diluvium regenerandum (cfr Gn 6, 1 – 9, 29); in eam dominatus est, separans eam ut viam liberationis in Mari Rubro aperiret (cfr Ex 14); in Iordane eam consecravit carnem Verbi mergens Spiritu aspersam (cfr Mt 3, 13-17; Mc 1, 9-11; Lc 3, 21-22). Denique eam miscuit cum Filii sui sanguine, dono Spiritus, artissime iuncto cum dono vitae et mortis Agni pro nobis immolati, et a transfixo latere super nos eam effudit (cfr Io 19, 34). In hac sane aqua mersi sumus ut per eius virtutem in Corpus Christi inseri possemus et cum Eo ad immortalem vitam resurgere (cfr Rom 6, 1-11).

Ecclesia: Corporis Christi sacramentum

14. Sicut nobis Concilium Vaticanum II protulit (cfr Sacrosanctum Concilium, n. 5) Scripturam, Patres Ecclesiae et Liturgiam recolens – quae authenticae Traditionis sunt columnae – «de latere Christi in cruce dor-

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 3}$  Cfr Missale Romanum (2008), p. 532.

mientis ortum est totius Ecclesiae mirabile sacramentum».<sup>4</sup> Inopinata est inter primum atque novum Adam comparatio: uti a latere primi Adam, postquam immiserat in eum soporem, extraxit Deus Evam, ita de latere novi Adam, obdormientis in somno mortis, nova Eva oritur, quae est Ecclesia. Stupor est ob verba, quae mente considerare possumus suscepta a novo Adam Ecclesiam inspiciente: «Haec nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea!» (Gn 2, 23). Quia Verbo eius credidimus et in aquam baptismatis descendimus, nos facti sumus os ex eius ossibus, caro de eius carne.

15. Hac incorporatione deficiente, nullus est modus vivendi plenitudinem cultus in Deum. Nam, unus est actus cultus perfecti atque Patri grati, Filii oboedientia, cuius mensura est mors eius in cruce. Eius oblationem participare possumus solummodo si filii in Filio fiamus. Hoc est donum quod accepimus. Subiectum in Liturgia agens semper tantumque Christus-Ecclesia est, mysticum Corpus Christi.

#### Sensus theologicus Liturgiae

16. Concilii est – et liturgici motus nempe eidem praeeuntis – reinventio theologicae notionis Liturgiae eiusque momenti in Ecclesiae vita: principia generalia a Constitutione Sacrosanctum Concilium enuntiata, ut praecipua fuerunt ad instaurationem efficiendam, sic permanent ad illam plenam, consciam, actuosam atque fructuosam liturgicae celebrationis participationem promovendam (cfr Sacrosanctum Concilium, nn. 11.14), quae est «primus, isque necessarius fons, e quo spiritum vere christianum fideles hauriant» (Sacrosanctum Concilium, n. 14). His Litteris invitare velimus totam Ecclesiam iterum reperire, custodire atque vivere veritatem vimque christianae celebrationis. Velimus ut pulchritudo christianae celebrationis eiusdemque consectariorum in Ecclesiae vita, minime foedaretur a quadam levi et angusta sui ponderis cognitione vel, tanto nequior, ab abusu ad quandam ideologicam visionem commodato, quodcumque sit. Iesu sacer-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Augustinus, Enarrationes in Ps. 138,2; Oratio post septimam lectionem, Vigilia paschalis, Missale Romanum (2008), p. 359; Super oblata, Pro Ecclesia (B), Missale Romanum (2008), p. 1076.

dotalis precatio in Ultima Cena ut omnes unum sint (cfr *Io* 17, 21) iudicat quamvis divisionem nostram circa Panem fractum, sacramentum pietatis, signum unitatis, vinculum caritatis.<sup>5</sup>

Liturgia: antidotum contra spiritualis mundanitatis venenum

17. Saepius monuimus ut caveretur a lubrica Ecclesiae vitae tentatione, quae est «spiritualis mundanitas»: de ea fuse lateque in Adhortatione Evangelii gaudium (nn. 93-97) disseruimus, cum in gnosticismo atque novo pelagianismo duos agnovimus modos inter se relatos, qui eam alunt.

Primus christianam fidem definit in subiectivismo, qui singulos homines concludit «in immanentia eorum rationis vel eorum sensuum» (*Evangelii qaudium*, n. 94).

Alter gratiae virtutem irritat tantummodo eius viribus confidens, ciens «selectam narcissinam atque imperiosam hominum manum, cum potius quam evangelizetur, alii examinantur atque in genera dividuntur, atque potiusque quam iuvetur aditus gratiae, vires teruntur decernendi causa» (Evangelii gaudium, n. 94).

Hae pravae christianismi species perniciosos in Ecclesiae vitam habere possunt exitus.

- 18. Ex iis quae supra recordari voluimus, clare apparet Liturgiam, sua ipsa natura, efficacissimum esse remedium contra venena ista. Certe de Liturgia loquimur in eius theologica notione, haud sane iam hoc Pius XII testabatur veluti de «decorum quodam caerimoniarum apparatu» vel «mera legum praeceptorumque summa» cultum dispensantium.
- 19. Si gnosticismus nos inficit veneno subiectivismi, liturgica celebratio nos liberat e carcere alicuius sui ipsius testimonialis iudicii propria ratione vel sensu sustentati: actio celebrationis non singulorum sed Christi-Ecclesiae est, cunctorum fidelium in Christo iunctorum. Liturgia non adhibet illud "ego" sed "nos" atque quaevis minutio amplitudinis huiusmodi "nos" semper est diabolica. Liturgia haud nos desertos relinquit, inquirentes in-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr Augustinus, In Ioannis Evangelium tractatus XXVI, 13.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}\,$  Litteræ encyclicæ  $Mediator\,Dei$  (20 Novembris 1947), in AAS 39 (1947), p. 532.

dividuam putatam mysterii Dei agnitionem, sed manu nos regit, simul, uti congregationem, ad inducendos nos in mysterium a Verbo atque sacramenti signis nobis revelatum. Quod facit, congruenter agendi Dei rationi, viam incarnationis sequens, per symbolicum corporis sermonem, qui in res, in spatium tempusque panditur.

20. Si novus pelagianismus nos vitiat opinatione salutis nostris viribus acquisitae, liturgica celebratio nos purificat proclamans salutis doni gratuitatem in fide exceptae. Haud comparationis nostrae est Eucharisticum sacrificium participare, quasi hoc gloriari coram Deo fratribusque possemus. Quis sum me admonet omnis celebrationis initium, me rogans ut agnoscam peccatum meum et adhortans me ad beatam semper Virginem Mariam, angelos, sanctos atque omnes fratres sororesque precandos, qui orent pro me ad Dominum: haud sane digni sumus ut intremus sub tectum eius, sed verbi eius indigemus ut salvemur (cfr Mt 8, 8). Nobis absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi (cfr Gal 6, 14). Nulla enim est cognatio inter Liturgiam et nimiam asceticam moralitatem: donum est Paschatis Domini, quod reverenter acceptum, novam facit vitam nostram. Minime ingredi possumus Cenaculum nisi per vim attrahendi desiderii eius Paschatis nobiscum manducandi: Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, antequam patiar (Lc 22, 15).

Cotidie veritatis pulchritudinem celebrationis christianae denuo detegere

- 21. Nobis tamen est cavendum: ut Liturgiae antidotum effectum assequatur, cotidie quaeritur nobis veritatis pulchritudinem celebrationis christianae denuo detegere. Ad theologicam eius notionem amplius etiam spectamus, ut mirum in modum in Constitutione Sacrosanctum Concilium, ad numerum VII describitur: sacerdotale Christi munus habetur Liturgia, nobis revelatum et datum in Paschate eius, hodie repraesentatum et agens per signa sensibilia (aquam, oleum, panem, vinum, gestus, verba) ut Spiritus, in paschale mysterium nos immergens, totam nostram transfiguret vitam magis magisque nos Christo conformans.
- 22. Liturgiae pulchritudinis continuata rursus detectio non est haesthetismi ritualis inquisitio, quae tantum externae formalitatis ritus cura

delectatur vel rubricarum observantia nimis accurata satiatur. Sententia haec, liquido, nullo modo laudare vult oppositum habitum, qui simplicitatem confundit cum neglegenti vulgaritate, essentialitatem cum indocta levitate, actionis ritualis perspicuitatem cum exasperata in usu functionali ratione.

23. Inter nos consentiamus: singula celebrationis facies est curanda (spatium, tempus, gestus, verba, res, vestes, cantus, musica, etc.) singulaque rubrica est servanda: haec sufficeret diligentia ne despoliaretur convocatio propriis iustis, scilicet paschali mysterio, iuxta ritum ab Ecclesia ratum celebrato. Licet etiam qualitas normaque actionis celebrandae sponderentur, haec non sufficerent ut participatio nostra plena redderetur.

Stupor erga paschale mysterium: summa actionis liturgicae

- 24. Si deficeret stupor erga paschale mysterium, quod in signorum sacramenti perspicuitate repraesentatur, periclitaremur profecto impervii fieri mari magno gratiae, se in unamquamque celebrationem effundentis. Non sufficit eniti, licet hoc laudandum sit, pro meliore arte celebrandi nec quaedam ad interiorem hominem revocatio: haec etiam si non accipit mysterii christiani revelationem in inanem subiectivitatem dilabi periclitatur. Occursus noster cum Deo minime est intimae eius singularis inquisitionis fructus, sed eventum gratis datum: Deo occurrere possumus propter rem novam incarnationis, quae in Ultima Cena usque ad desiderium maximum a nobis manducari pervadit. Quomodo nobis incommodum accidere potest ut abducamur a tanti doni pulchritudinis suavitate?
- 25. Stuporem erga paschale mysterium significantes, nullo modo intellegimus id quod saepe videtur exprimi per illud fumosum dictum "mysterii sensus": quem a celebratione sublatum esse fertur nonnumquam inter praesumpta capita accusationis contra liturgicam reformationem. Stupor, de quo loquimur, minime est quaedam animi perturbatio ob rem obscuram vel ritum perplexum, sed contra admiratio est ob Dei mysterium in Iesu Paschate nobis revelatum (cfr Eph 1, 3-14), cuius vis nos assequi pergit

in "mysteriorum", scilicet sacramentorum, celebratione. Verum etiam est plenitudinem revelationis, prae nostra humana exiguitate, excessum habere transcendentem nos quique consummatus erit ad finem saeculi, cum Dominus revertetur. Si verus est stupor, nullum est periculum ne percipiatur alteritas praesentiae Dei, etiam in propinquitate quam voluit incarnatio. Si reformatio illum "mysterii sensum" sustulisset, plus quam caput accusationis punctum laudis fieret. Pulchritudo itemque veritas semper stuporem gignunt et ad Dei mysterium cum referuntur, ad adorationem ducunt.

26. Stupor res est principalis liturgicae actionis, quia est habitus illius qui coram peculiari notione symbolicorum gestuum se esse novit; admiratio est illius qui symboli vim experitur, constans non ad differendam notionem abstractam, sed ad definite complectendum atque exprimendum id quod significat.

Solidae et vitalis liturgicae institutionis necessitudo

- 27. Haec est ergo quaestio praecipua: quomodo recuperatur capacitas plene vivendi actionem liturgicam? Liturgicae Concilii reformationi hoc est propositum. Operosum admodum est certamen, propter quod hodiernus homo haud pariter in singulis culturis amisit copiam se cum symbolica actione comparandi, quae est liturgicae actionis essentia.
- 28. Postmoderna aetas in qua homo impensius perturbari videtur, nulla tenens exemplaria, virtutibus orbatus pro neglegendis habitis, omnibus rebus exutus, in comminuta quadam divisione, in qua prospectus sensus fieri non posse videtur adhuc gravatur magni ponderis hereditate, a praeterita aetate relicta, facta ex individualismo atque subiectivismo (quae denuo pelagianismum et gnosticismum revocant) et etiam ex inani abstracta spiritualitate, quae repugnat ipsi naturae hominis, spiritus incarnati, capacis ergo per se agendi atque per symbola intellegendi.
- 29. Ecclesia in Concilio congregata se comparare cum modernitatis rebus voluit, rursus conscientiam confirmans se esse sacramentum Christi, *lucis* gentium (Lumen gentium), Dei verbum religiose audiens (Dei Verbum) atque

sicut propria hominum huius aetatis gaudium et spes agnoscens (Gaudium et spes). Magnae conciliares Constitutiones nullo modo sunt dissociabiles et ne forte videatur hanc magnam Oecumenici Concilii meditationem – quae altissima est Ecclesiae synodalitatis significatio, cuius divitiarum una vobiscum vocamur esse custodes – a Liturgia esse inchoatam (Sacrosanctum Concilium).

30. Secundae sessioni Concilii imponens finem (die 4 mensis Decembris anno 1963) sic exprimebatur sanctus Paulus VI: «Ceterum, ardua huiusmodi et implexa disceptatio ubere quodam fructu haudquaquam caruit: nam quod argumentum ante omnia pertractatum est, quodque omnium praestantissimum quodammodo est, sive ex sui natura sive ex dignitate, qua pollet in Ecclesia - sacram dicimus Liturgiam - id ad exitum feliciter pervenit, hodieque a Nobis sollemni ritu promulgatur. Quam ob causam animus Noster sincero gaudio exsultat. Animadvertimus enim hoc in negotio aequum rerum officiorumque ordinem esse servatum; cum hoc professi simus, Deo summum locum esse tribuendum; nos primo eo officio teneri Deo admovendi preces; sacram Liturgiam primum esse fontem illius divini commercii, quo ipsa Dei vita nobiscum communicatur; primam esse animi nostri scholam; primum esse donum a nobis christiano populo dandum, nobiscum fide precationumque studio coniuncto; primam denique humani generis invitationem, ut mutam suam linguam solvat in beatas veracesque preces, utque ineffabilem illam vim sentiat, animum veluti recreantem, quae sita est in canendis nobiscum Dei laudibus hominumque spe, per Iesum Christum et in Spiritu Sancto».<sup>7</sup>

31. In his Litteris in singulorum vocabulorum divitiis morari non possumus, quae vestrae meditationi permittimus. Si Liturgia «est culmen ad quod actio Ecclesiae tendit et simul fons unde omnis eius virtus emanat» (Sacrosanctum Concilium, n. 10) satis intellegimus quod ponderis ponatur in re liturgica. Leve fieret perspicere contentiones, quae proh dolor celebrationem circumeunt, uti modicam dissensionem inter varias erga quandam ritus formam sentiendi notiones. In primis ecclesiologica quaestio est. Non

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> AAS 56 (1964), p. 34.

videmus quomodo Concilii validitatem agnosci dicatur – etiamsi paulo stupemus catholicum quendam id non facere praesumere posse – atque liturgicam reformationem, Constitutione Sacrosanctum Concilium propositam, exprimente rem liturgicam visioni Ecclesiae plane adiunctam, in Lumen gentium mirabiliter descriptae, non excipere. Ideo – sicut in Epistula universis mundi Episcopis missa explicavimus – officium asseverandi sensimus libros liturgicos a sanctis Pontificibus Paulo VI et Ioanne Paulo II promulgatos, iuxta decreta Concilii Vaticani II, unicam expressionem "legis orandi" Ritus Romani esse (cfr Motu Proprio Traditionis custodes, art. 1).

Reiecta reformationis acceptio itemque eius exigua comprehensio, nos deterrent a studio inveniendi responsiones illi iteratae quaestioni: quomodo adolescere possumus ut plene actionem liturgicam vivere valeamus? Quomodo etiam stupere pergamus re in celebratione sub oculos nostros eveniente? Opus est nobis gravi vitalique institutione liturgica.

- 32. Ad Hierosolymitanum Cenaculum etiam redeamus: mane Pentecostes oritur Ecclesia, prima novae humanitatis cellula. Hominum mulierumque tantum communitas reconciliatorum, quibus venia tribuitur, viventium quia Ille vivit, sincerorum quia a veritatis Spiritu habitatorum, dilatare potest angusta spatia spiritualis individualismi.
- 33. Communitatis Pentecostes est frangere Panem, quae habet pro certo Dominum esse vivum, a mortuis resuscitatum, praesentem verbo suo, gestibus suis, oblatione Corporis Sanguinisque sui. Ex eo tempore celebratio spatium fit privilegiatum, haud unicum, occursus cum Eo. Nos scimus hominem per hunc tantum occursum funditus hominem fieri. Ecclesia ex Pentecoste tantum hominem ut personam concipere potest, patentem plenae necessitudini cum Deo, cum creato et cum fratribus.
- **34.** Hic proponitur quaestio praecipua de institutione liturgica. Ait Guardini: «Sic figuratur etiam primum munus praeticum: hac intima nostri temporis mutatione suffulti, denuo nos discere debemus comparare nos cum

religiosa pietate veluti homines pleno sensu».<sup>8</sup> Hoc quidem est quod liturgia efficit, hoc nobis est fingendum. Guardini ipse non dubitat affirmare, liturgica institutione deficiente, «haud multum prodesse reformationes ritus textusque».<sup>9</sup> Ne nunc quidem accuratissime tractare conamur ditissimum de liturgica institutione propositum: quaedam tantum meditationis indicia offerre velimus. Censemus duo distingui posse argumenta: in Liturgiam institutionem atque ex Liturgia institutionem. Prima res ad alterius essentialis usum est apta.

- 35. Necesse habemus canales reperire ad institutionem tamquam Liturgiae studium: a motu liturgico multum hac in provincia actum est, magni ponderis per inquisitiones multorum virorum doctorum et institutorum academicorum. Oportet tamen has cognitiones extra academicum ambitum diffundere, reserate, ut unusquisque fidelis in agnitionem theologici Liturgiae sensus progrediatur hic est summus et condens cardo omnis Liturgiae scientiae atque usus itemque christianae celebrationis progressus, dum facultas textus euchologicos, dynamismos rituales eorumque sensum anthropologicum percipiendi comparatur.
- 36. Communitatum nostrarum regularitati mentem vertimus, quae ad celebrandam Eucharistiam die Domini congregantur, de dominico in dominicum diem, de Paschate post Pascham, peculiaribus in singulorum vitae et communitatum temporibus, aetatibus vitae mutantibus: primarii ponderis est actio pastoralis a ministris ordinatis peracta, manu ducentibus fideles baptizatos intra iteratam Paschatis experientiam. Semper recordemur Ecclesiam, Corpus Christi, actricem celebrantem esse, haud sacerdotem tantum. Cognitio ex studio proveniens primus tantummodo est gradus ad mysterium celebratum ingrediendum. Illud prorsus patet: ut fratres sororesque ducant, ministri, qui communitati praesident, oportet cognoscant iter, sive quia id in tabulis scientiae theologicae apprehenderunt sive quia id in experto usu

 $<sup>^8</sup>$  R. Guardini, Liturgische Bildung (1923), in Liturgie und liturgische Bildung (Mainz 1992), p. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> R. Guardini, Der Kultakt und die gegenwärtige Aufgabe der Liturgischen Bildung (1964), in Liturgie und liturgische Bildung (Mainz 1992), p. 14.

vivae fidei frequentaverunt, precatione nutritae, procul dubio non modo ex officio absolvendo. In die ordinationis unusquisque presbyter sibi audit Episcopum profiteri: «Agnosce quod ages, imitare quod tractabis, et vitam tuam mysterio dominicae crucis conforma». <sup>10</sup>

- 37. Etiam studii Liturgiae ordo in seminariis oportet rationem reddat extraordinariae facultatis, quae ipsius celebrationis est, praebendi videlicet cohaerentem visionem scientiae theologicae. Singulae theologiae disciplinae, suum quaeque secundum prospectum, monstrare debent intimam suam conexionem cum Liturgia, ex qua aperte revelatur atque perficitur unitas sacerdotalis institutionis (cfr Sacrosanctum Concilium, n. 16). Liturgica-sapientialis ratio institutionis theologicae in seminariis certas consecutiones profecto habet in actione pastorali. Nulla est Ecclesiae vitae facies quae in ea non inveniat culmen suum et fontem. Pastoralis cunctorum simul actio, apte composita, integrata, plus quam exitus confectorum propositorum consecutio est collocandi in medio communitatis vitae dominicalem eucharisticam celebrationem, communionis fundamentum. Modus theologicus Liturgiae intellegendae haudquaquam ita sinit haec verba mente complecti, perinde ac si omnia in cultualem formam reducerentur. Celebratio quaedam non evangelizans non est authentica neque nuntius in celebratione qui in Resuscitati occursum non ducat: utrumque autem sine caritatis testimonio velut aes sonans est aut cymbalum tinniens (cfr 1 Cor 13, 1).
- 38. Ministris atque omnibus baptizatis liturgica institutio, in hac prima sua notione visa, non est quiddam putandum quod semel capi potest: quoniam mysterii celebrati donum facultatem nostram cognoscendi excedit, munus hoc sane comitari debet continuam cuiusque formationem parvulorum humilitate, habitu ad stuporem patente.
- **39.** Postrema ad seminaria admonitio: praeter studium praebeant etiam copiam celebrationem experiendi non tantum ritibus admodum compositam, sed authenticam, vitalem, quae illam sinceram communionem cum

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum (1990), p. 95.

Deo vivere permittat, ad quam theologica quoque scientia vergere debet. Virtus modo Spiritus nostram Dei mysterii agnitionem perficere potest, quae minime pro re habetur perspectionis mentis, quin potius relationis vitam contingentis. Huiusmodi experientia praecipua est ut alumni tirones, ministri ordinati facti, communitates comitari valeant in ipsum iter mysterii Dei agnitionis, quod est caritatis mysterium.

- 40. Haec postrema cogitatio nos inducit ad alterum sensum considerandum, ex quo mente complecti possumus effatum "institutio liturgica". Nostra sententia, e participatione liturgicae celebrationis unusquisque ad vocationem suam oportet instituatur. Etiam scientia e studio, de qua vix diximus, ne rationalismus fiat, apta esse debet ad efficiendam actionem institutricem Liturgiae unicuique christifideli.
- 41. Ex o quod diximus de Liturgiae natura, apparet cognitionem mysterii Christi, quae ratio est nostrae vitae summa, haud consistere in assumptione animi notionis, sed in vera exsistentiali implicatione cum eius persona. Hoc sensu, Liturgia minime "ad cognitionem" refertur atque propositum suum in primis non est paedagogicum, etsi magnam continet eruditionem (cfr Sacrosanctum Concilium, n. 33), sed laudis, gratiarum actionis propter Pascha Filii, cuius potentia salutis ad nostram pervenit vitam. Celebratio respicit veritatem docilitatis nostrae erga actionem Spiritus, in ea operantem, donec formetur Christus in nobis (cfr Gal 4, 19). Plenitudo institutionis nostrae est conformatio cum Christo. Iterum dicimus non agi de mentis abstracto processu, sed nos Ipsum fieri. Hic est finis, ob quem largitus est Spiritus, cuius actio semper tantumque est Christi Corpus facere. Sic fit pane eucharistico, sic est omni baptizato, qui vocatur ut magis magisque fiat quod donum accepit in baptismo, videlicet membrum Corporis Christi. Ait Leo Magnus: «Non enim aliud agit participatio corporis et sanguinis Christi, quam in id quod sumimus transeamus». 11
- **42.** Hic exsistentialis communicatio accidit constanter et congruenter cum ratione incarnationis per viam sacramentalem. Liturgia efficitur rebus

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Leo Magnus, Sermo XII, De Passione, III,7.

spititualibus abstractionibus oppositis sicut panis, vinum, oleum, aqua, unguentum, ignis, cinis, lapis, textile, colores, corpus, verba, sonitus, silentia, gestus, spatium, motus, actio, ordo, tempus, lumen. Tota creatio caritatis Dei est manifestatio: ex quo caritas ipsa plane in cruce Iesu apparuit, tota attrahitur mundi creatio. Universus assumitur creatus ut ministrare valeat occursui cum Verbo incarnato, crucifixo, mortuo, resuscitato, quod ad Patrem ascendit. Sicuti canunt oratio benedictionis aquae baptismalis itemque illa consecrationis chrismatis et verba oblationis panis et vini, fructorum terrae et operis manuum hominum.

- 43. Liturgia reddit gloriam Deo haud quod nos aliquid addere possumus pulchritudini lucis inaccessibilis in qua Ille habitat (cfr 1 Tm 6, 16) neque perfectioni cantus angelici qui perpetuo in caelestibus aedibus resonat. Gloriam Deo reddit Liturgia, pro eo quod nobis permittit hic in terris Deum in celebratione mysteriorum videre atque, eum inspicientes, vivescere ex Paschate eius: nos, qui cum essemus mortui peccatis, gratia, convivificati sumus Christo (cfr Eph 2, 5), gloria Dei sumus. Irenaeus, doctor unitatis, nos admonet: «Gloria enim Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei. Si enim quae est per conditionem ostensio Dei vitam praestat omnibus in terra viventibus, multo magis ea quae est per Verbum manifestatio Patris vitam praestat his qui vident Deum ». 12
- 44. Scribit Guardini: «Ex hoc effingitur primum officium institutionis liturgicae: oportet homo rursus symbolorum capax fiat». <sup>13</sup> Omnium est hoc opus, ministrorum ordinatorum ac fidelium. Haud facile habetur opus eo quod analphabetus factus est homo hodiernus, nequiens iam interpretari symbola, quorum ne exsistentiam quidem fere suspicatur. Quod idem fit de nostri corporis symbolo. Est symbolum quia artissima animae et corporis coniunctio, visibilitas quidem animae spiritualis in corporeo ordine, quo continetur humana singularitas, personae peculiaritas cuivis animantium

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Irenæus Lugdunensis, Adversus hæreses IV,20,7.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> R. Guardini, Liturgische Bildung (1923), in Liturgie und liturgische Bildung (Mainz 1992), p. 36.

alteri formae irreductibilis. Intentio nostra ad transcendentem, ad Deum, humanam ad naturam pertinet: eam abdicare necessario est preterquam Deum praecipue nosmet ignorare. Sufficit ut modum aspiciamus paradoxum quo corpus iactatur, nunc anxifera paene pressura curatum ad mythum aeternae iuventutis insectandum, nunc in materiam deductum, omni dignitate destitutam. Res ita se habet ut minime corpori tribuendum sit pondus ex corpore tantum. Quodque symbolum simul potens ac debile est: si non observatur nec iactatur sua sponte, ergo infringitur, vilescit, vanum fit.

Iam non est nobis visus sancti Francisci, qui dum inspiciebat solem – vocans eum fratrem quoniam sic sentiebat – eum videbat «bellu e radiante cum grande splendore», et, stupore plenus, cantabat: «de te, altissimo, porta significatione». Facultate vim symbolicam corporis atque omnium rerum creatarum intellegendi amissa, symbolicus Liturgiae sermo homini hodierno inaccessibilis fit. Non agitur tamen de sermone huiusmodi dimittendo: eum dimittere non possumus, quia eum elegit Sanctissima Trinitas ut nos per Verbi carnem attingeremur. Oportet tamen facultas recuperetur ponendi atque intellegendi Liturgiae symbola. Non est nobis desperandum, quod hic modus in homine, ut modo diximus, pars est nativa et, quamvis mala materialismi atque spiritualismi, utraque negatio unitatis corporis cum anima, sicuti omnis veritas, ad rursus emergendum semper promota est.

- 45. Quam requirimus, ergo, interrogatio est quomodo iterum capaces symbolorum fiamus? Quomodo rursus intellegere symbola sciamus ut ea vivere possimus? Callemus sacramentorum celebrationem Dei gratia per se efficacem esse, quod est ex opere operato, sed hoc minime plenam hominum participationem spondet, aequo modo ad sermonem celebrationis se advertendi carente. Symbolica lectio non pertinet ad mentis cognitionem nec ad notionum comparationem sed vitalis est exsperientia.
- 46. Primum est fide erga creationem iterum potiri. Quibus "aguntur" sacramenta, res dicimus a Deo provenire, ad eum dirigi et ab eo assumi,

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Canticum fratris Solis, Fontes Franciscani, pp. 37-41.

praesertim per incarnationem, ut salutis fiant instrumenta, Spiritus vehicula, gratiae canales. Quod animadvertitur quomodo longe absit a visione sive materialismi, sive spiritualismi. Si res creatae haud abdicandae partes sunt actionis sacramentalis nostram operantis salutem, nobis novis oculis, non leviter, reverenter grateque, illae sunt respiciendae. Iam a cunabulis eae semen continent gratiae sanctificantis sacramentorum.

47. Alia maximi momenti quaestio – ratione considerata quomodo Liturgia nos informet – est necessaria educatio ad acquirendum habitum, aptum ad symbola liturgica proponenda et intellegenda. Hoc facilius exprimimus. Parentes in animo habemus magisque etiam avos, verum nostros parochos quoque et catechistas. Complures nostrum vim didicerunt liturgiae gestuum - sicut exempli gratia signi crucis, genuum flectendorum, professionum nostrae fidei - iis ex ipsis. Fortasse vivam illorum non servamus memoriam, at facile vero percipere possumus gestum cuiusdam amplioris manus, parvam pueri manum arripientis eamque sensim comitantis ad se primum signandum nostrae salutis signo. Motui comitantur verba, ipsa etiam lenta, perinde ac si arripere vellent quaeque momenta huiusmodi gestus, cuncti corporis: «In nomine Patris... et Filii... et Spiritus Sancti... Amen». Ita deinde dimittamus manum pueri ut aspiciamus ipsum pro se iterare, parati ad eum adiuvandum, illum iam traditum gestum, veluti habitum cum eo augescentem, qui eum induat veste a Spiritu tantum cognita. Ex eo tempore, ille gestus, vis sua symbolica, ad nos pertinent, vel potius - ut melius dicamus - nos pertinemus ad illum gestum, qui nos informat, a quo informamur. Haud opus est multis verbis nec necesse est omnia huius gestus intellegere: oportet parvi simus ad eum et tradendum et accipiendum. Cetera Spiritus sunt. Sic sumus initiati symbolico sermoni. Tantarum non possumus spoliari divitiarum. Crescendo, nobis erunt praesidia ad intellegendum, at semper sub condicione ut humiles maneamus.

#### Ars celebrandi

48. Modus servandi et augescendi in vitalem agnitionem Liturgiae symbolorum prae se fert profecto artem celebrandi curandam. Hoc quoque

effatum vario modo consideratur. Id explanatur si intellegitur uti relatum ad theologicum Liturgiae sensum, descriptum in Constituione Sacrosanctum Concilium VII, quam pluries revocavimus. Ars celebrandi minime redigi potest ad solam oboedientiam apparatus rubricarum nec concipi ut fictilis – nonnumquam fera – vis creativa sine normis. Ipse ritus est norma, quae numquam finem ad se habet, sed semper altiori rei inservit, quam servare vult.

#### 49. Sicut quaeque ars, nonnullas poscit cognitiones.

Ars celebrandi in primis postulat cognitionem dynamicae rationis Liturgiam explicantis. Tempus actionis celebrativae locus est in quo per memoriale praesens fit mysterium paschale, ut baptizati, vi suae participationis, id experiri possint in vita sua: hac agnitione deficiente, prompte pervenitur in exteriorismum (plus minusve excultum) et in rubricismum (plus minusve rigidum).

Oportet, deinde, cognoscamus quomodo Spiritus Sanctus agat in omni celebratione: ars celebrandi consentire debet cum actione Spiritus. Tum vero libera erit a subiectivismis, qui sunt fructus maioris ponderis singulorum sensuum, atque a culturalismis, quae sunt comparationes sine iudicio culturalium elementorum, nihil ad probam rationem alienae culturae assumptionis pertinentes.

Necesse est, denique, cognoscamus virtutes symbolici sermonis, eius proprietates et efficacitatem.

50. His breviter perpensis rebus, liquido patet artem celebrandi ex tempore capi non posse. Sicut quaeque ars, sedulum flagitat laborem. Sufficit opifici peritia; deficere non potest artifici, praeter rationes ingenii, inspiratio quae positiva est forma possessionis: non est ars illi vero artifici, quin etiam is ea capitur. Minime ars celebrandi discitur quod cursus sive publicae orationis gerendae sive technicarum suasoriae communicationis audiuntur (haud intentiones iudicamus, exitus animadvertimus). Quodvis instrumentum utile fieri potest, sed continenter naturae Liturgiae atque virtuti Spiritus subigendum est. Opus est utamur diligenti deditione erga celebrationem,

ipsam sinentes artem suam nobis tradere. Scribit enim Guardini: «Nobis est sentiendum quam penitus adhuc radicati simus in individualismo atque in subiectivismo, quam desuefacti simus ab admonitione magnitudinum et quam exigua sit mensura nostrae religiosae vitae. Excitanda est vis amplitudinis precationis, voluntas ad eam nostram trahendi exsistentiam. Iter autem tanti propositi est disciplina, abdicatio tenuis animi sensus; grave quidem opus, Ecclesiae obsequens factum, ex eo quod ad nos attinet ac religiosos nostros mores». <sup>15</sup> Sic discitur ars celebrandi.

- 51. De his tractantes, putamus ad ministros ordinatos, qui munere praesidendi fungunt, haec tantum pertinere. Re quidem vera habitus est quem ut teneant omnes baptizati vocantur. In animo habemus omnes gestus omniaque verba quae ad coetum pertinent: congredi, incedere in processione, sedere, stare, genibus niti, canere, silere, acclamare, videre, auscultare. Multimodis congregatio, quasi vir unus (Ne 8, 1), celebrationem participat. Omnes simul ipsum conficere gestum et universos una acclamare voce, vim cunctae congregationis infundit in singulos. De uniformitate agitur, quae nihil admodum reprimit, sed contra, singulos instituit fideles ut unicum propriae personae authenticum detegant, minime singulorum commodo faventes, sed ex conscientia unum corpus formandi. Non agitur de liturgica urbanitate sequenda: de "disciplina", potius, agitur - iuxta sensum a Guardini adhibitum - quae, si authentice servetur, nos instituit: gestus sunt et verba, quae ita componunt nostrum interiorem hominem ut animi affectus, cogitandi rationes, mores servare possimus. Haud sunt optimae speciei enuntiatio, ad quam aspirare conamur, sed actio sunt quae corpus ex integro particeps facit, scilicet quod unum sit ex anima et corpore.
- **52.** Inter gestus rituales qui ad cunctum coetum pertinent, principem magni equidem momenti locum occupat silentium. Plura nominatim praescribuntur in rubricis: tota eucharistica celebratio mersa est silentio, quod praecedit initium eius cunctumque temporis punctum eius ritualis explica-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> R. Guardini, Liturgische Bildung (1923), in Liturgie und liturgische Bildung (Mainz 1992), p. 99.

tionis signat. Praesens enim est in actu paenitentiali; post invitationem ad orandum; in liturgia Verbi (ante lectiones, inter lectiones et post homiliam); in prece eucharistica; post communionem. Non de perfugio agitur in quod intima segregatione abdatur, quasi ritualitas uti aversio animi perferatur: tale silentium ipsi celebrationis naturae repugnaret. Multo magis est liturgicum silentium: symbolum est praesentiae atque actionis Spiritus Sancti, cunctam actionem celebrativam concitantis, propter quod culmen saepe constituit ritualis cuiusdam sequentiae. Eo quod Spiritus sane est symbolum, vim habet multiformem suam actionem exprimendi. Sic, additis supra memoratis temporibus, silentium ad paenitendum movet atque ad desiderium conversionis; auscultationem Verbi suscitat et precationem; ad adorationem Corporis et Sanguinis Christi parat; unumquemque, in intima communionis necessitudine, quod Spiritus in vita agere vult, admonet, ut Pani fracto conformemur. Qua de causa ad symbolicum silentii gestum maxima cura conficiendum vocamur: in eo Spiritus nos informat.

53. Cuncti gestus omneque verbum subtilem complectuntur actionem semper novam, cum novo temporis puncto nostrae vitae iugiter occurrit. Velimus uno simplicique exemplo uti. Genua postulantes flectimus ut nobis ignoscatur, nostra superbia flectatur, fletus noster Deo committatur, auxilium eius imploretur, gratiae agantur pro dono accepto. Semper idem est gestus, nostram maxime coram Deo parvitatem significans. Tamen, cum per varia vitae nostrae tempora perficiatur, nostrum penitus animum fingit adeo ut in consuetudine nostra cum Deo fratribusque manifestetur. Opus est genuum flexionem scienter expleri, hoc est maxima cum conscientia eius symbolicae significationis atque necessitudinis nostrae hoc gesto nostram apud Dominum commorationem exprimendi. Si ista sunt omnia propter hunc simplicem gestum, quanto magis erint propter Verbi celebrationem? Quae nobis est ars discenda de Verbo Dei proclamando, auscultando, ut Verbum orationem nostram aspirando praeveniat et vita fiat? Haec omnia maxima sunt diligentia digna, nec formali nec externa, sed vitali, intima,

<sup>16</sup> Cfr Institutio Generalis Missalis Romani, nn. 45; 51; 54-56; 66; 71; 78; 84; 88; 271.

eo quod cuncti gestus omneque verbum celebrationis, "arte" ficti, informant personam christianam et singulorum et communitatis.

- 54. Si verum est artem celebrandi ad totum celebrantem coetum pertinere, pariter est verum necesse esse ut erga eam praecipuam adhibeant diligentiam ministri ordinati. Saepe animadvertimus, christianas communitates invisentes, eorum modum celebrationem vivendi et – in bono et heu in malo – modo eorum curionis coetui praesidentis temperari. Dicere possumus varia adesse praesidendi "exemplaria". En possibile indicium modorum, quamvis oppositorum, haud apte profecto praesidis munus designantium: gravis severitas vel ingenium exacerbatum ad creandum; mysticum studium ad spiritualismum attinens vel munus ad aptum functionibus nimis deditum; citata celeritas vel exaggerata tarditas; neglegens incuria vel profusa affectatio; redundans facilitas vel hieratica imperturbatio. Cum lata sit huiusmodi varietas, communem habere radicem horum inconvenientiam exemplarium putamus, quae est doctrina de utilitate tantum personae modi celebrandi, qui nonnunquam male dissimulatam insaniam primarum partium actionum exprimit. Hoc fit manifestius cum celebrationes nostrae reti communicationis socialis transmittuntur, quod haud semper oportet atque de quo nobis est meditandum. Consentiamus inter nos, minime huiusmodi gestus crebriores esse, quamvis coetus haud raro has "vexationes" patiantur.
- 55. Multa dici possunt de momento ac pondere praesidendi. Variis in occasionibus de officioso munere disseruimus homiliae habendae. <sup>17</sup> Quasdam nunc ampliores considerationes prae Nobis ferimus, vobiscum ponderantes quo modo a Liturgia informemur. Recordamur consuetudinem Missarum dominicalium nostris in communitatibus: de presbyteris, ergo, loquimur sed implicite de omnibus ministris ordinatis.
- 56. Presbyter typico suo modo celebrationem participat ex dono in sacramento Ordinis accepto: talis singularitas exprimitur utique in praesidendo. Ad instar cunctorum officiorum, quae ad perficiendum vocatur, non agitur

 $<sup>^{\</sup>rm 17}$  Cfr Adhortatio apostolica  $Evangelii~gaudium~(24~{\rm Novembris}~2013),~{\rm nn.}~135\text{-}144.$ 

praecipue de officio a communitate praebito, sed potius de exitu Spiritus Sancti effusionis in ordinatione exceptae, quae eum idoneum facit ad hoc officium explendum. Etiam presbyter informatur cum praesidet congressui celebranti.

- 57. Ut hoc officium recte agatur arte quidem res est magni ponderis presbyterum potissimum clare se, misericordiae gratia, singularem Resuscitati praesentiam conscium esse. Ipse minister ordinatus una est praesentiae Domini rationum, quibus christianus coetus unicus fit, diversus ab omnibus aliis (cfr Sacrosanctum Concilium, n. 7). Ea res "sacramentalem" magnitudinem confert - lato sensu - cunctis praesidentis gestibus verbisque. Facultatem habet congressus sentiendi illis in gestibus verbisque desiderium Domini, hodie sicut in Ultima Cena, Pascha nobiscum continenter manducandi. Resuscitatus ergo praecipuus est actor, non certo immaturitates nostrae, quae partem habitumque affectant, quae habere non possunt decora suscipientes. Hoc nempe communionis desiderio, quod Domino est erga singulos, devincitur presbyter: res ita se habet ut si interiectus fieret inter cor ardens caritatis Iesu atque cor uniuscuiusque fidelis, ab Eo dilecti. Eucharistiam praesidere immergi in Dei caritatis fornacem valet. Cum nobis facultas datur hanc rem intellegendi vel solummodo intuendi, haud magis pro comperto opus est directorio, quod nobis congruentes imperet mores. Si nobis hoc opus est, ad duritiam cordis nostri est (cfr Mt 19, 8). Norma excelsior et immo operosior res ipsa eucharisticae celebrationis est, seligens verba, gestus, sensus, nobis significans si ea aptane necne ad officium exercendum sint. Patet hoc quoque haud extemplo praesto esse: ars est, quae presbyteri postulat laborem, id est assiduam consuetudinem cum igne caritatis, quem in terram venit Dominus mittere (cfr Lc 12, 49).
- 58. Cum panem frangit prima communitas, Domini oboediens mandato, id agit sub conspectu Mariae, quae primos gressus comitatur Ecclesiae: «Erant perseverantes unanimiter in oratione cum mulieribus et Maria matre Iesu» (Act 1, 14). Virgo Mater "invigilat" gestibus Filii sui, Apostolis commissis. Sicut in utero suo, susceptis Gabrielis angeli verbis, Verbum carnem

factum custodivit, Virgo in gremio Ecclesiae etiam illos tuetur gestus, qui corpus Filii sui componunt. Presbyter, qui illos gestus vi doni ex sacramento ordinis suscepti iterat, in utero Virginis servatur. Oportetne praeceptum, quod nos moneat quomodo sit nobis agendum?

- 59. Ut amoris eius ignis flagret in terra veluti instrumenta facti, in utero custoditi Mariae, Virginis factae Ecclesiae (sicut sanctus Franciscus canere solebat), presbyteri a Spiritu finguntur, qui bonum perficere vult opus in eorum ordinatione inceptum. Spiritus actio copiam praebet eis congressum eucharisticum praesidendi in timore Petri, conscii se peccatorem esse (cfr Lc 5, 1-11), servi patientis magna cum humilitate (cfr Is 42 ss.), cupidine a populo eis commisso in cotidiana consuetudine ministerii "manducari".
- **60.** Celebratio ipsa informat huiusmodi praesidendi rationem; non est iterum dicamus adhaesio mentis, quamvis totus noster animus ipseque sensus noster huius sint participes rationis. Presbyter, ergo, instituitur ad praesidendum ex verbis gestibusque, quae Liturgia ponit in labia et in manus suas.

Non sedet super thronum,<sup>18</sup> quoniam Dominus regnat per humilitatem ministrantis.

Neque aufert centralem positionem altari, Christi signo, « e cuius percusso latere unda manavit et cruor, quibus Ecclesiae sunt condita sacramenta et centrum nostrae laudis et gratiarum actionis ».  $^{19}$ 

Accedens ad altare ut oblationem offerat, presbyter ad humilitatem et contritionem informatur per verba: «In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te, Domine; et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi, Domine Deus». $^{20}$ 

Haud potest de se praesumere propter ministerium sibi concreditum, quod Liturgia eum hortatur ad mundationem petendam, in signo aquae: «Lava me, Domine, ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me ».<sup>21</sup>

Quae Liturgia ponit in labia eius, varias exprimunt verba significationes, definitos expetentes gradus: propter horum verborum gravitatem, a

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cfr Institutio Generalis Missalis Romani, n. 310.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Prex dedicationis, in Ordo dedicationis ecclesiae et altaris (1977), p. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Missale Romanum (2008), p. 515.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Missale Romanum (2008), p. 515.

presbytero summa poscitur ars dicendi. Quae et informant sensus eius intimos, nunc in supplicatione Patri pro congressu, nunc erga coetum in adhortatione, nunc in acclamatione una voce tota cum congregatione.

Per eucharisticam precem – quam omnes baptizatos quoque participant, reverentia et silentio auscultantes atque acclamationibus intervenientes<sup>22</sup> – qui praesidet vim habet, pro cuncto sancto populo, Patri oblationem Filii sui in Ultima Cena recordandi, ut illud mirum donum super altare denuo repraesentetur. Illud sacrificium participat sui ipsius per oblationem. Non potest presbyter de Ultima Cena Patri meminisse nisi ipse fit eius particeps. Non potest dicere: «Accipite et manducate ex hoc omnes: hoc est enim Corpus meum, quod pro vobis tradetur» et non vivere ipsum desiderium suum corpus atque suam vitam pro populo sibi concredito offerendi. Quae accidunt in ministerio suo fungendo.

Ab omnibus his et a multis aliis sine intermissione presbyter in actione celebrativa informatur.

\* \* \*

61. Simpliciter aliquas praebere voluimus considerationes, immensum sanctorum mysteriorum celebrationis thesaurum procul dubio minime exhaurientes. Ab omnibus poscimus episcopis, presbyteris et diaconis, seminariorum institutoribus, magistris theologicarum facultatum atque theologiae scholarum, omnibus viris mulieribusque catechistis, ut populum sanctum Dei adiuvent ex illo pristinae christianae spiritualitatis perpetuo fonte sumere. Identidem vocamur divitias retegere principiorum generalium, quae inter primos numeros Sacrosanctum Concilium proponuntur, artissimum complectentes vinculum inter primam Concilii Constitutionum et ceteras. Ideireo non possumus ad illam formam ritus reverti, cuius instaurandi Patres conciliares, cum Petro et sub Petro, necessitatem senserunt, Spiritu Sancto ductore et secundum suam pastorum conscientiam, illa approbantes principia ex quibus instauratio orta est. Sancti Pontifices Paulus VI et Ioannes Paulus II approbantes libros liturgicos ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratos, instaurationis fidelitatem erga Concilium

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Cfr Institutio Generalis Missalis Romani, nn. 78-79.

praestiterunt. Quamobrem *Traditionis Custodes* scripsimus, ut Ecclesia per linguarum varietatem tollere queat «unam eandemque cunctorum precationem»,<sup>23</sup> unitatem suam ostendere evalescens. Hanc unitatem, sicut iam scripsimus, instauratam volumus in tota Ritus Romani Ecclesia.

62. Hae Litterae velimus Nos adiuvent ad stuporem propter pulchritudinem atque veritatem celebrationis christianae excitandum, ad necessitatem authenticae institutionis liturgicae recordandam atque ad momentum cuiusdam artis celebrationis agnoscendum, quod stet pro veritate mysterii paschalis atque participationis omnium baptizatorum, uniuscuiusque secundum suam peculiarem vocationem.

Omnes hae divitiae haud longe a nobis absunt: in ecclesiis nostris sunt, in nostris christianis festis, in centrali positione dominici diei, in vi sacramentorum, quae celebramus. Continuatum iter incrementi est vita christiana: vocamur nos cum gaudio atque in communione ut instituamur.

- **63.** Propterea etiam indicium relinquere avemus vobis ad iter nostrum persequendum. Vos invitamus ad anni liturgici atque diei Dominici sensum iterum detegendum: hoc idem est Concilii mandatum (cfr *Sacrosanctum Concilium*, nn. 102-111).
- **64.** Sub luce quorum supra recordati sumus, intellegimus annum liturgicum nobis esse opportunitatem ut crescamus in agnitionem mysterii Christi, mergentes vitam nostram in mysterium Paschatis eius, exspectantes reditum suum. Haec est vera producta institutio. Vita nostra non est fortuita eventuum successio sed iter quod, de Paschate in Pascha, nos Ei conformat, «exspectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi».<sup>24</sup>
- 65. Dum labitur, a Paschate renovatum, tempus, octavo quoque die Ecclesia salutis eventum celebrat die dominica. Quae antequam habeat praeceptum, dies dominica est donum, a Deo factum pro populo suo (ideoque ab Ecclesia uti praeceptum servatum). Celebratio dominicalis christianae

 $<sup>^{23}\,</sup>$  Paulus VI, Constitutio apostolica  $\it Missale~Romanum$  (3 Aprilis 1969), in  $\it AAS$  61 (1969), p. 222.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Missale Romanum (2008), p. 598.

communitati dat copiam ut ab Eucharistia informetur. In diem ex die dominica Verbum Resuscitati illuminat exsistentias nostras, volens quaecumque facere in nobis ad quae missum est (cfr Is 55, 10-11). De die in diem dominicam, perceptio Corporis et Sanguinis Christi vitam quoque nostram sacrificium Patri acceptum efficere vult, fraterna in communione quae fit communicatio, acceptio, famulatus. De die in diem dominicam, Panis fracti vis nos sustentat in Evangelio nuntiando, in quo nostrae celebrationis ostenditur fides.

Dimittamus contentiones ut simul auscultemus quod Spiritus dicat Ecclesiae, communionem tueamur, Liturgiae stupeamus pulchritudine. Nobis datum est Pascha: efficiamus ut nos desiderium tueatur, quod vult Dominus nobiscum id manducare. Sub oculis Mariae, Matris Ecclesiae.

Datum Romae, Laterani, die XXIX mensis Iunii, in sollemnitate SS. Petri et Pauli, Apostolorum, anno Domini MMXXII, Pontificatus Nostri decimo.

#### **FRANCISCUS**

«Totus homo paveat, totus mondus contremiscat, et caelum exsultet, quando super altare in manu sacerdotis est Christus, Filius Dei vivi!

O admiranda altitudo et stupenda dignatio!

O humilitas sublimis! O sublimitas humilis, quod Dominus universitatis, Deus et Dei Filius, sic se humiliat, ut pro nostra salute sub modica panis formula se abscondat!

Videte, fratres, humilitatem Dei et effundite coram illo corda vestra; humiliamini et vos, ut exaltemini ab eo.

Nihil ergo de vobis retineatis vobis, ut totos vos recipiat, qui se vobis exhibet totum».

Sanctus Franciscus Assisiensis

Epistola toti Ordini missa II, 26-29

#### **EPISTULA**

Ad participes Occursus Scalabis Brasiliae (IV Occursus Ecclesiae catholicae in Amazonia Legali) (6-9 Iunii 2022).

Queridos hermanos y hermanas:

Con el corazón lleno de alegría y esperanza, me dirijo a todos los participantes en el IV Encuentro de la Iglesia Católica en la Amazonia Legal, pues me anima especialmente saber que soñamos juntos con «comunidades cristianas capaces de comprometerse y encarnarse en la Amazonia, hasta dar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos» (Querida Amazonia, n. 7). Al mismo tiempo, saber que este encuentro recuerda al celebrado hace 50 años en el mismo lugar, con motivo de la intensa acción de gracias al Altísimo por los frutos de la acción del Divino Espíritu Santo en la Iglesia que está en la Amazonia –durante estas últimas cinco décadas– y por lo que esta inspira.

Aquel "Encuentro de Santarém" propuso líneas de evangelización que marcaron la acción misionera de las comunidades amazónicas y contribuyeron a la formación de una sólida conciencia eclesial. Las intuiciones de
ese encuentro sirvieron también para iluminar las reflexiones de los Padres
Sinodales, en el reciente Sínodo para la Región Panamazónica, como recordé
en la Exhortación Apostólica Postsinodal Querida Amazonia, al calificarla
como una de las «expresiones privilegiadas» del caminar de la Iglesia con
los pueblos de la Amazonia (cf. QA, n. 61). De hecho, en las conocidas
«líneas prioritarias», fruto del mencionado encuentro, se encuentran esbozados los sueños para la Amazonia que fueron reafirmados en el último
Sínodo (cf. QA, n. 7).

Me alegro también por el compromiso de las Iglesias particulares de la Amazonia brasileña, a través de sus comunidades, en llevar adelante las indicaciones de la última Asamblea Sinodal, testimoniando al mismo tiempo, a través de la ya arraigada y hermosa tradición de los encuentros de las Iglesias locales, la experiencia de sinodalidad –como expresión de comunión, participación y misión– a la que está llamada toda la Iglesia.

Recuerdo con afecto y gratitud la intensa participación de quienes vinieron de Brasil a Roma para las sesiones del Sínodo de 2019, aportando vitalidad, fuerza y esperanza.

Sed valientes y audaces, abriéndoos con confianza a la acción de Dios, que lo ha creado todo, se nos ha entregado en Jesucristo (cf. QA, n. 41), y nos inspira, por medio del Espíritu, a anunciar el Evangelio con nuevo empeño y a contemplar la belleza de la creación, aún más exuberante en estas tierras amazónicas, donde experimentamos la presencia luminosa del Resucitado (cf. QA, n. 57).

Al poner estos votos a los pies de Nossa Senhora de Nazaré, Reina de la Amazonia –que nunca nos abandona en nuestras horas oscuras (cf. QA, n. 111)– os envío de corazón, queridos hermanos y hermanas, la Bendición Apostólica, pidiéndoos también, por favor, que sigáis rezando por mí y por la misión que el Señor me ha encomendado.

Roma, San Juan de Letrán, 31 de mayo de 2022.

## **FRANCISCO**

# **HOMILIAE**

Ι

#### In sollemnitate Pentecostes.\*

Nella frase finale del Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù fa un'affermazione che ci dà speranza e nello stesso tempo ci fa riflettere. Dice ai discepoli: «Lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».¹ Ci colpisce questo "ogni cosa", e questo "tutto"; e ci domandiamo: in che senso lo Spirito dà a chi lo riceve questa comprensione nuova e piena? Non è questione di quantità né questione accademica: Dio non vuole fare di noi delle enciclopedie, o degli eruditi. No. È questione di qualità, di prospettiva, di fiuto. Lo Spirito ci fa vedere tutto in modo nuovo, secondo lo sguardo di Gesù. Lo esprimerei così: nel grande cammino della vita, Egli ci insegna da dove partire, quali vie prendere e come camminare. C'è lo Spirito che ci dice da dove partire, quale via prendere e come camminare, lo stile del "come camminare".

In primo luogo: da dove partire. Lo Spirito, infatti, ci indica il punto di partenza della vita spirituale. Qual è? Ne parla Gesù al primo versetto di oggi, dove dice: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti».² Se mi amate, osserverete: ecco la logica dello Spirito. Noi pensiamo spesso all'inverso: se osserviamo, amiamo. Siamo abituati a pensare che l'amore derivi essenzialmente dalla nostra osservanza, dalla nostra bravura, dalla nostra religiosità. Invece lo Spirito ci ricorda che, senza l'amore alla base, tutto il resto è vano. È che questo amore non nasce tanto dalle nostre capacità, questo amore è dono suo. Lui ci insegna ad amare, e dobbiamo chiedere questo dono. È lo Spirito d'amore che mette in noi l'amore, è Lui

<sup>\*</sup> Die 5 Iunii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gv 14, 26.

 $<sup>^{2}</sup>$  v. 15.

che ci fa sentire amati e ci insegna ad amare. È Lui il "motore" – per così dire – della nostra vita spirituale. È Lui che muove tutto dentro di noi. Ma se non incominciamo dallo Spirito o con lo Spirito o per mezzo dello Spirito, la strada non si può fare.

Egli stesso ce lo ricorda, perché è la memoria di Dio è Colui che ci ricorda tutte le parole di Gesù. E lo Spirito Santo è una memoria attiva, che accende e riaccende nel cuore l'affetto di Dio. Abbiamo sperimentato la sua presenza nel perdono dai peccati, quando siamo stati riempiti della sua pace, della sua libertà, della sua consolazione. È essenziale alimentare questa memoria spirituale. Ricordiamo sempre le cose che non vanno: risuona spesso in noi quella voce che ci ricorda i fallimenti e le inadeguatezze, che ci dice: "Vedi, un'altra caduta, un'altra delusione, non ce la farai mai, non sei capace". Questo è un ritornello brutto e cattivo. Lo Spirito Santo, invece, ricorda tutt'altro: "Sei caduto? Ma, sei figlio. Sei caduto o caduta? Sei figlia di Dio, sei una creatura unica, scelta, preziosa; sei caduto o sei caduta, ma sei sempre amato e amata: anche se hai perso fiducia in te, Dio si fida di te!". Questa è la memoria dello Spirito, quello che lo Spirito ci ricorda continuamente: Dio si ricorda di te. Tu perderai la memoria di Dio, ma Dio non la perde di te: continuamente si ricorda di te.

Tu però potresti obiettare: belle parole, ma io ho tanti problemi, ferite e preoccupazioni che non si risolvono con facili consolazioni! Ebbene, è proprio lì che lo Spirito chiede di poter entrare. Perché Lui, il Consolatore, è spirito di guarigione, è Spirito di risurrezione e può trasformare quelle ferite che ti bruciano dentro. Lui ci insegna a non ritagliare i ricordi delle persone e delle situazioni che ci hanno fatto male, ma a lasciarli abitare dalla sua presenza. Così ha fatto con gli Apostoli e con i loro fallimenti. Avevano abbandonato Gesù prima della Passione, Pietro l'aveva rinnegato, Paolo aveva perseguitato i cristiani: quanti sbagli, quanti sensi di colpa! E noi, pensiamo ai nostri sbagli: quanti sbagli, quanti sensi di

 $<sup>^3</sup>$  Cfr v. 26.

colpa! Da soli non c'era via di uscita. Da soli no; con il Consolatore sì. Perché lo Spirito guarisce i ricordi: guarisce i ricordi. Come? Rimettendo in cima alla lista ciò che conta: il ricordo dell'amore di Dio, il suo sguardo su di noi. Così mette ordine nella vita: ci insegna ad accoglierci, ci insegna a perdonare, perdonare noi stessi. Non è facile perdonare sé stessi: lo Spirito ci insegna questa strada, ci insegna a riconciliarci con il passato. A ripartire.

Oltre a ricordarci il punto di partenza, lo Spirito ci insegna quali vie prendere. Ci ricorda il punto di partenza, ma adesso ci insegna quale via prendere. Lo apprendiamo dalla seconda Lettura, dove san Paolo spiega che quanti «sono guidati dallo Spirito di Dio»<sup>4</sup> «camminano non secondo la carne ma secondo lo spirito».<sup>5</sup> Lo Spirito, in altre parole, di fronte agli incroci dell'esistenza, ci suggerisce la strada migliore da prendere. Perciò è importante saper discernere la sua voce da quella dello spirito del male. Ambedue ci parlano: imparare a discernere per capire dove è la voce dello Spirito, per riconoscerla e seguire la strada, seguire le cose che Lui ci sta dicendo.

Facciamo alcuni esempi: lo Spirito Santo non ti dirà mai che nel tuo cammino va tutto bene. Mai te lo dirà, perché non è vero. No, ti corregge, ti porta anche a piangere per i peccati; ti sprona a cambiare, a combattere con le tue falsità e doppiezze, anche se ciò richiede fatica, lotta interiore e sacrificio. Lo spirito cattivo, invece, ti spinge a fare sempre quello che ti piace e che ti pare; ti porta a credere che hai diritto a usare la tua libertà come ti va. Poi però, quando resti con il vuoto dentro – è brutta, questa esperienza di sentire il vuoto dentro: tanti di noi l'abbiamo sentita! –, e tu, quando resti con il vuoto dentro, ti accusa: lo spirito cattivo ti accusa, diviene l'accusatore, e ti butta a terra, ti distrugge. Lo Spirito Santo, che nel cammino ti corregge, non ti lascia mai a terra, mai, ma ti prende per mano, ti consola e ti incoraggia sempre.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rm 8, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> v. 4.

Ancora, quando vedi che si agitano in te amarezza, pessimismo e pensieri tristi - quante volte noi siamo caduti in questo! -, quando accadono queste cose è bene sapere che ciò non viene mai dallo Spirito Santo. Mai: le amarezze, il pessimismo, i pensieri tristi non vengono dallo Spirito Santo. Vengono dal male, che si trova a suo agio nella negatività e usa spesso questa strategia: alimenta l'insofferenza, il vittimismo, fa sentire il bisogno di piangersi addosso - è brutto, questo piangersi addosso, ma quante volte ... -, e con il bisogno di piangersi addosso il bisogno di reagire ai problemi criticando, addossando tutta la colpa agli altri. Ci rende nervosi, sospettosi e lamentosi. La lamentela, è proprio il linguaggio dello spirito cattivo: ti porta alla lamentela, che è sempre un essere triste, con uno spirito da corteo funebre. Le lamentele ... Lo Spirito Santo, al contrario, invita a non perdere mai la fiducia e a ricominciare sempre: alzati!, alzati! Sempre ti dà animo: alzati! E ti prende per mano: alzati! Come? Mettendoci in gioco per primi, senza aspettare che sia qualcun altro a cominciare. E poi portando a chiunque incontriamo speranza e gioia, non lamentele; a non invidiare mai gli altri, mai! L'invidia è la porta per la quale entra lo spirito cattivo, lo dice la Bibbia: per l'invidia del diavolo il male è entrato nel mondo. Mai invidiare, mai! Lo Spirito Santo ti porta bene, ma ti porta a rallegrarci dei successi degli altri: "Che bello! Ma, che bello che questo è andato bene ...".

Inoltre, lo Spirito Santo è concreto, non è idealista: ci vuole concentrati sul qui e ora, perché il posto dove stiamo e il tempo che viviamo sono i luoghi della grazia. Il luogo della grazia è il luogo concreto di oggi: qui, adesso. Come? Non sono le fantasie che noi possiamo pensare, e lo Spirito Santo ti porta al concreto, sempre. Lo spirito del male, invece, vuole distoglierci dal qui e dall'ora, portarci con la testa altrove: spesso ci àncora al passato: ai rimpianti, alle nostalgie, a quello che la vita non ci ha dato. Oppure ci proietta nel futuro, alimentando timori, paure, illusioni, false speranze. Lo Spirito Santo no, ci porta ad amare qui e ora, in concreto: non un mondo ideale, una Chiesa ideale, non una congregazione religiosa

ideale, ma quello che c'è, alla luce del sole, nella trasparenza, nella semplicità. Quanta differenza con il maligno, che fomenta le cose dette alle spalle, i pettegolezzi, le chiacchiere! Il chiacchiericcio è un'abitudine brutta, che distrugge l'identità delle persone.

Lo Spirito ci vuole insieme, ci fonda come Chiesa e oggi - terzo e ultimo aspetto - insegna alla Chiesa come camminare. I discepoli erano rintanati nel cenacolo, poi lo Spirito scende e li fa uscire. Senza Spirito stavano tra di loro, con lo Spirito si aprono a tutti. In ogni epoca, lo Spirito ribalta i nostri schemi e ci apre alla sua novità. C'è la novità di Dio sempre, che è la novità dello Spirito Santo; sempre insegna alla Chiesa la necessità vitale di uscire, il bisogno fisiologico di annunciare, di non restare chiusa in sé stessa: di non essere un gregge che rafforza il recinto, ma un pascolo aperto perché tutti possano nutrirsi della bellezza di Dio; ci insegna a essere una casa accogliente senza mura divisorie. Lo spirito mondano, invece, preme perché ci concentriamo solo sui nostri problemi, sui nostri interessi, sul bisogno di apparire rilevanti, sulla difesa strenua delle nostre appartenenze nazionali e di gruppo. Lo Spirito Santo no: invita a dimenticarsi di sé stessi, ad aprirsi a tutti. E così ringiovanisce la Chiesa. Stiamo attenti: Lui la ringiovanisce, non noi. Noi cerchiamo di truccarla un po': questo non serve. Lui, la ringiovanisce. Perché la Chiesa non si programma e i progetti di ammodernamento non bastano. C'è lo Spirito ci libera dall'ossessione delle urgenze e ci invita a camminare su vie antiche e sempre nuove, quelle della testimonianza, le vie della testimonianza, le vie della povertà, le vie della missione, per liberarci da noi stessi e inviarci al mondo.

E alla fine – la cosa che è curiosa – lo Spirito Santo è l'autore della divisione, anche del chiasso, di un certo disordine. Pensiamo alla mattina di Pentecoste: l'autore crea divisione di lingue, di atteggiamenti ... era un chiasso, quello! Ma allo stesso modo, è l'autore dell'armonia. Divide con la varietà dei carismi, ma una divisione finta, perché la vera divisione si

inserisce nell'armonia. Lui fa la divisione con i carismi e Lui fa l'armonia con tutta questa divisione, e questa è la ricchezza della Chiesa.

Fratelli e sorelle, mettiamoci alla scuola dello Spirito Santo, perché ci insegni ogni cosa. Invochiamolo ogni giorno, perché ci ricordi di partire sempre dallo sguardo di Dio su di noi, di muoverci nelle nostre scelte ascoltando la sua voce, di camminare insieme, come Chiesa, docili a Lui e aperti al mondo. Così sia.

# $\Pi$

In Sancta Missa occasione X Occursus Mundialis Familiarum, cuius argumentum «Amor familiaris: vocatio et via sanctitatis» (Romae, 22-26 Iunii 2022).\*

Nell'ambito del X Incontro Mondiale delle Famiglie, questo è il momento del rendimento di grazie. Con gratitudine oggi portiamo davanti a Dio – come in un grande offertorio – tutto ciò che lo Spirito Santo ha seminato in voi, care famiglie. Alcune di voi avete partecipato ai momenti di riflessione e condivisione qui in Vaticano; altre li avete animati e vissuti nelle rispettive diocesi, in una sorta di immensa costellazione. Immagino la ricchezza di esperienze, di propositi, di sogni, e non mancano anche le preoccupazioni e le incertezze. Ora presentiamo tutto al Signore, e chiediamo a Lui che vi sostenga con la sua forza e con il suo amore. Siete papà, mamme, figli, nonni, zii; siete adulti, bambini, giovani, anziani; ciascuno con un'esperienza diversa di famiglia, ma tutti con la stessa speranza fatta preghiera: che Dio benedica e custodisca le vostre famiglie e tutte le famiglie del mondo.

San Paolo, nella seconda Lettura, ci ha parlato di libertà. La libertà è uno dei beni più apprezzati e ricercati dall'uomo moderno e contemporaneo. Tutti desiderano essere liberi, non avere condizionamenti, non essere limitati, e perciò aspirano ad affrancarsi da ogni tipo di "prigione": culturale, sociale, economica. Eppure, quante persone mancano della libertà più grande: quella interiore! La più grande libertà è la libertà interiore. L'Apostolo ricorda a noi cristiani che questa è anzitutto un dono, quando esclama: «Cristo ci ha liberati per la libertà! ».¹ La libertà ci è stata donata. Tutti noi nasciamo con tanti condizionamenti, interiori ed esteriori, e soprattutto con la tendenza all'egoismo, cioè a mettere al centro noi stessi e a fare i nostri propri interessi. Ma da questa schiavitù Cristo ci ha liberati. A scanso di equivoci, San Paolo ci avverte che la libertà donataci da Dio non è la falsa e vuota libertà del mondo, che

<sup>\*</sup> Die 25 Iunii 2022.

 $<sup>^{1}</sup>$  Gal 5, 1.

in realtà è «un pretesto per la carne».<sup>2</sup> No, la libertà che Cristo ci ha acquistato a prezzo del suo sangue è tutta orientata all'amore, affinché – come diceva e dice oggi a noi l'Apostolo – «mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri».<sup>3</sup>

Tutti voi coniugi, formando la vostra famiglia, con la grazia di Cristo avete fatto questa scelta coraggiosa: non usare la libertà per voi stessi, ma per amare le persone che Dio vi ha messo accanto. Invece di vivere come "isole", vi siete messi "a servizio gli uni degli altri". Così si vive la libertà in famiglia! Non ci sono "pianeti" o "satelliti" che viaggiano ognuno per la sua propria orbita. La famiglia è il luogo dell'incontro, della condivisione, dell'uscire da sé stessi per accogliere l'altro e stargli vicino. È il primo luogo dove si impara ad amare. Questo non dimenticarlo mai: la famiglia è il primo luogo dove si impara ad amare.

Fratelli e sorelle, mentre con grande convinzione ribadiamo questo, sappiamo bene che nei fatti non è sempre così, per tanti motivi e tante diverse situazioni. E allora, proprio mentre affermiamo la bellezza della famiglia, sentiamo più che mai che dobbiamo difenderla. Non lasciamo che venga inquinata dai veleni dell'egoismo, dell'individualismo, dalla cultura dell'indifferenza e dalla cultura dello scarto, e perda così il suo "dna" che è l'accoglienza e lo spirito di servizio. La traccia propria della famiglia: l'accoglienza, lo spirito di servizio dentro la famiglia.

La relazione tra i profeti Elia ed Eliseo, presentata nella prima Lettura, ci fa pensare al rapporto tra le generazioni, al "passaggio del testimone" tra genitori e figli. Questo rapporto nel mondo di oggi non è semplice ed è spesso motivo di preoccupazioni. I genitori temono che i figli non siano in grado di orientarsi nella complessità e nella confusione delle nostre società, dove tutto sembra caotico, precario, e che alla fine smarriscano la loro strada. Questa paura rende alcuni genitori ansiosi, altri iperprotettivi, e a volte finisce persino per bloccare il desiderio di mettere al mondo nuove vite.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gal 5, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid.

Ci fa bene riflettere sul rapporto tra Elia ed Eliseo. Elia, in un momento di crisi e di paura per il futuro, riceve da Dio il comando di ungere Eliseo come suo successore. Dio fa capire ad Elia che il mondo non finisce con lui e gli comanda di trasmettere ad un altro la sua missione. Questo è il senso del gesto descritto nel testo: Elia getta sulle spalle di Eliseo il proprio mantello, e da quel momento il discepolo prenderà il posto del maestro per continuarne il ministero profetico in Israele. Dio mostra così di avere fiducia nel giovane Eliseo. Il vecchio Elia passa la funzione, la vocazione profetica a Eliseo. Si fida di un giovane, si fida del futuro. In quel gesto c'è tutta una speranza, e con speranza passa il testimone.

Quanto è importante per i genitori contemplare il modo di agire di Dio! Dio ama i giovani, ma non per questo li preserva da ogni rischio, da ogni sfida e da ogni sofferenza. Dio non è ansioso e iperprotettivo. Pensatelo bene, questo: Dio non è ansioso e iperprotettivo; al contrario, ha fiducia in loro e chiama ciascuno alla misura della vita e della missione. Pensiamo al bambino Samuele, all'adolescente Davide, al giovane Geremia; pensiamo soprattutto a quella ragazza, sedicenne, diciassettenne che concepì Gesù, la Vergine Maria. Si fida di una ragazza. Cari genitori, la Parola di Dio ci mostra la strada: non preservare i figli da ogni minimo disagio e sofferenza, ma cercare di trasmettere loro la passione per la vita, di accendere in essi il desiderio di trovare la loro vocazione e di abbracciare la missione grande che Dio ha pensato per loro. È proprio questa scoperta che rende Eliseo coraggioso, determinato e lo fa diventare adulto. Il distacco dai genitori e l'uccisione dei buoi sono proprio il segno che Eliseo ha compreso che adesso "tocca a lui", che è ora di accogliere la chiamata di Dio e portare avanti quanto aveva visto fare al suo maestro. È lo farà con coraggio fino al termine della sua vita. Cari genitori, se aiutate i figli a scoprire e ad accogliere la loro vocazione, vedrete che essi saranno "afferrati" da questa missione e avranno la forza di affrontare e superare le difficoltà della vita.

Vorrei aggiungere anche che, per un educatore, il modo migliore di aiutare un altro a seguire la sua vocazione è di abbracciare con amore fedele la propria. È ciò che i discepoli hanno visto fare a Gesù, e il Vangelo di

oggi ci mostra un momento emblematico, quando Gesù prende «la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme», sapendo bene che là sarà condannato e ucciso. E sulla via per Gerusalemme, Gesù subisce il rifiuto da parte degli abitanti di Samaria, un rifiuto che suscita la reazione sdegnata di Giacomo e Giovanni, ma che Egli accetta perché fa parte della sua vocazione: all'inizio era stato rifiutato a Nazaret - pensiamo a quel giorno nella sinagoga di Nazaret<sup>5</sup> -, adesso in Samaria, e alla fine sarà rifiutato a Gerusalemme. Gesù accetta tutto questo perché è venuto per prendere su di sé i nostri peccati. Allo stesso modo, non c'è cosa più incoraggiante per i figli che vedere i propri genitori vivere il matrimonio e la famiglia come una missione, con fedeltà e pazienza, nonostante le difficoltà, i momenti tristi e le prove. E ciò che avvenne a Gesù in Samaria avviene in ogni vocazione cristiana, anche quella familiare. Lo sappiamo tutti: vengono i momenti in cui bisogna prendere su di sé le resistenze, le chiusure, le incomprensioni che provengono dal cuore umano e, con la grazia di Cristo, trasformarli in accoglienza dell'altro, in amore gratuito.

E nel cammino verso Gerusalemme, subito dopo questo episodio, che ci descrive in un certo senso la "vocazione di Gesù", il Vangelo ci presenta altre tre chiamate, tre vocazioni di altrettanti aspiranti discepoli di Gesù. Il primo viene invitato a non cercare una dimora stabile, una sistemazione sicura seguendo il Maestro. Lui infatti «non ha dove posare il capo». Seguire Gesù significa mettersi in movimento e rimanere sempre in movimento, sempre "in viaggio" con Lui attraverso le vicende della vita. Quanto è vero questo per voi sposati! Anche voi, accogliendo la chiamata al matrimonio e alla famiglia, avete lasciato il vostro "nido" e avete iniziato un viaggio, di cui non potevate conoscere in anticipo tutte le tappe, e che vi mantiene in costante movimento, con situazioni sempre nuove, eventi inaspettati, sorprese, alcune dolorose. Così è il cammino con il Signore. È dinamico, è imprevedibile, ed è sempre una scoperta meravigliosa. Ricordiamoci che il

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lc 9, 51.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr Mt 13, 53-58.

 $<sup>^6</sup>$  Lc 9, 58.

riposo di ogni discepolo di Gesù è proprio nel fare ogni giorno la volontà di Dio, qualunque essa sia.

Il secondo discepolo è invitato a non "tornare a seppellire i suoi morti". Non si tratta di venir meno al quarto comandamento, che rimane sempre valido ed è un comandamento che ci santifica tanto; è invece un invito a obbedire anzitutto al primo comandamento: amare Dio sopra ogni cosa. Così avviene anche per il terzo discepolo, chiamato a seguire Cristo risolutamente e con tutto il cuore, senza "voltarsi indietro", nemmeno per congedarsi dai suoi familiari. 8

Care famiglie, anche voi siete invitate a non avere altre priorità, a "non volgervi indietro", cioè a non rimpiangere la vita di prima, la libertà di prima, con le sue ingannevoli illusioni: la vita si fossilizza quando non accoglie la novità della chiamata di Dio, rimpiangendo il passato. E questa strada di rimpiangere il passato e non accogliere le novità che Dio ci manda, ci fossilizza, sempre; ci fa duri, non ci fa umani. Quando Gesù chiama, anche al matrimonio e alla famiglia, chiede di guardare avanti e sempre ci precede nel cammino, sempre ci precede nell'amore e nel servizio. Chi lo segue non rimane deluso!

Cari fratelli e sorelle, le Letture della liturgia di oggi, tutte, provvidenzialmente parlano di vocazione, che è proprio il tema di questo decimo Incontro Mondiale delle Famiglie: "L'amore familiare: vocazione e via di santità". Con la forza di questa Parola di vita, vi incoraggio a riprendere con decisione il cammino dell'amore familiare, condividendo con tutti i membri della famiglia la gioia di questa chiamata. E non è una strada facile, non è un cammino facile: ci saranno momenti bui, momenti di difficoltà dove penseremo che tutto è finito. L'amore che vivete tra voi sia sempre aperto, estroverso, capace di "toccare" i più deboli e i feriti che incontrate lungo la strada: fragili nel corpo e fragili nell'anima. L'amore, infatti, anche quello familiare, si purifica e si rafforza quando viene donato.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> vv. 59-60.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr vv. 61-62.

La scommessa sull'amore familiare è coraggiosa: ci vuole coraggio per sposarsi. Vediamo tanti giovani che non hanno il coraggio di sposarsi, e tante volte qualche mamma mi dice: "Faccia qualcosa, parli a mio figlio, che non si sposa, ha 37 anni!" – "Ma, signora, non gli stiri le camicie, incominci lei a mandarlo un po' via, che esca dal nido". Perché l'amore familiare spinge i figli a volare, insegna loro a volare e li spinge a volare. Non è possessivo: è di libertà, sempre. E poi, nei momenti difficili, nelle crisi – tutte le famiglie ne hanno, di crisi – per favore non prendere la strada facile: "torno da mamma". No. Andate avanti, con questa scommessa coraggiosa. Ci saranno momenti difficili, ci saranno momenti duri, ma avanti, sempre. Tuo marito, tua moglie ha quella scintilla di amore che avete sentito all'inizio: lasciatela uscire da dentro, riscoprite l'amore. E questo aiuterà tanto nei momenti di crisi.

La Chiesa è con voi, anzi, la Chiesa è in voi! La Chiesa, infatti, è nata da una Famiglia, quella di Nazaret, ed è fatta principalmente di famiglie. Che il Signore vi aiuti ogni giorno a rimanere nell'unità, nella pace, nella gioia e anche nella perseveranza nei momenti difficili, quella perseveranza fedele che ci fa vivere meglio e mostra a tutti che Dio è amore e comunione di vita.

#### III

In Benedictione Palliorum et Celebratione Eucharistica in sollemnitate SS. Petri et Pauli, Apostolorum.\*

La testimonianza dei due grandi Apostoli Pietro e Paolo rivive oggi nella Liturgia della Chiesa. Al primo, fatto incarcerare dal re Erode, l'angelo del Signore dice: «Alzati, in fretta»;¹ il secondo, riassumendo tutta la sua vita e il suo apostolato dice: «Ho combattuto la buona battaglia».² Guardiamo a questi due aspetti – alzarsi in fretta e combattere la buona battaglia – e chiediamoci che cosa hanno da suggerire alla Comunità cristiana di oggi, mentre è in corso il processo sinodale.

Anzitutto, gli Atti degli Apostoli ci hanno raccontato della notte in cui Pietro viene liberato dalle catene della prigione; un angelo del Signore gli toccò il fianco mentre dormiva, «lo destò e disse: Alzati, in fretta». Lo sveglia e gli chiede di alzarsi. Questa scena evoca la Pasqua, perché qui troviamo due verbi usati nei racconti della risurrezione: svegliare e alzarsi. Significa che l'angelo risvegliò Pietro dal sonno della morte e lo spinse ad alzarsi, cioè a risorgere, a uscire fuori verso la luce, a lasciarsi condurre dal Signore per superare la soglia di tutte le porte chiuse. È un'immagine significativa per la Chiesa. Anche noi, come discepoli del Signore e come Comunità cristiana siamo chiamati ad alzarci in fretta per entrare nel dinamismo della risurrezione e per lasciarci condurre dal Signore sulle strade che Egli vuole indicarci.

Sperimentiamo ancora tante resistenze interiori che non ci permettono di metterci in movimento, tante resistenze. A volte, come Chiesa, siamo sopraffatti dalla pigrizia e preferiamo restare seduti a contemplare le poche cose sicure che possediamo, invece di alzarci per gettare lo sguardo verso orizzonti nuovi, verso il mare aperto. Siamo spesso incatenati come Pietro nella prigione dell'abitudine, spaventati dai cambiamenti e legati alla catena

<sup>\*</sup> Die 29 Iunii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> At 12, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 2 Tm 4, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 12, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr v. 10.

delle nostre consuetudini. Ma così si scivola nella mediocrità spirituale, si corre il rischio di "tirare a campare" anche nella vita pastorale, si affievolisce l'entusiasmo della missione e, invece di essere segno di vitalità e di creatività, si finisce per dare un'impressione di tiepidezza e di inerzia. Allora, la grande corrente di novità e di vita che è il Vangelo – scriveva padre de Lubac – nelle nostre mani diventa una fede che «cade nel formalismo e nell'abitudine, [...] religione di cerimonie e di devozioni, di ornamenti e di consolazioni volgari [...]. Cristianesimo clericale, cristianesimo formalista, cristianesimo spento e indurito».<sup>5</sup>

Il Sinodo che stiamo celebrando ci chiama a diventare una Chiesa che si alza in piedi, non ripiegata su sé stessa, capace di spingere lo sguardo oltre, di uscire dalle proprie prigioni per andare incontro al mondo, con il coraggio di aprire le porte. Quella stessa notte, c'era un'altra tentazione: quella ragazza spaventata, invece di aprire la porta, torna indietro a raccontare delle fantasie. Apriamo le porte. È il Signore che chiama. Non siamo come Rode che torna indietro.

Una Chiesa senza catene e senza muri, in cui ciascuno possa sentirsi accolto e accompagnato, in cui si coltivino l'arte dell'ascolto, del dialogo, della partecipazione, sotto l'unica autorità dello Spirito Santo. Una Chiesa libera e umile, che "si alza in fretta", che non temporeggia, non accumula ritardi sulle sfide dell'oggi, non si attarda nei recinti sacri, ma si lascia animare dalla passione per l'annuncio del Vangelo e dal desiderio di raggiungere tutti e accogliere tutti. Non dimentichiamo questa parola: tutti. Tutti! Andate all'incrocio delle strade e portate tutti, ciechi, sordi, zoppi, ammalati, giusti, peccatori: tutti, tutti! Questa parola del Signore deve risuonare, risuonare nella mente e nel cuore: tutti, nella Chiesa c'è posto per tutti. E tante volte noi diventiamo una Chiesa dalle porte aperte ma per congedare gente, per condannare gente. Ieri uno di voi mi diceva: "Per la Chiesa questo non è il tempo dei congedi, è il tempo dell'accoglienza". "Non sono venuti al banchetto..." – Andate all'incrocio. Tutti, tutti! "Ma sono peccatori..." – Tutti!

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il dramma dell'umanesimo ateo. L'uomo davanti a Dio, Milano 2017, 103-104.

 $<sup>^{6}</sup>$  Cfr At 12, 12-17.

La seconda Lettura, poi, ci ha riportato le parole di Paolo che, ripercorrendo tutta la sua vita, afferma: «Ho combattuto la buona battaglia».

L'Apostolo si riferisce alle innumerevoli situazioni, talvolta segnate dalla
persecuzione e dalla sofferenza, in cui non si è risparmiato nell'annunciare il Vangelo di Gesù. Ora, alla fine della vita, egli vede che nella storia
è ancora in corso una grande "battaglia", perché molti non sono disposti
ad accogliere Gesù, preferendo andare dietro ai propri interessi e ad altri
maestri, più comodi, più facili, più secondo la nostra volontà. Paolo ha
affrontato il suo combattimento e, ora che ha terminato la corsa, chiede a
Timoteo e ai fratelli della comunità di continuare questa opera con la vigilanza, l'annuncio, gli insegnamenti: ciascuno, insomma, compia la missione
affidatagli e faccia la sua parte.

È una Parola di vita anche per noi, che risveglia la consapevolezza di come, nella Chiesa, ciascuno sia chiamato ad essere discepolo missionario e a offrire il proprio contributo. E qui mi vengono in mente due domande. La prima è: cosa posso fare io per la Chiesa? Non lamentarsi della Chiesa, ma impegnarsi per la Chiesa. Partecipare con passione e umiltà: con passione, perché non dobbiamo restare spettatori passivi; con umiltà, perché impegnarsi nella comunità non deve mai significare occupare il centro della scena, sentirsi migliori e impedire ad altri di avvicinarsi. Chiesa in processo sinodale significa: tutti partecipano, nessuno al posto degli altri o al di sopra degli altri. Non ci sono cristiani di prima e di seconda classe, tutti, tutti sono chiamati.

Ma partecipare significa anche portare avanti la "buona battaglia" di cui parla Paolo. Si tratta in effetti di una "battaglia", perché l'annuncio del Vangelo non è neutrale – per favore, che il Signore ci liberi dal distillare il Vangelo per renderlo neutrale: non è acqua distillata il Vangelo –, non lascia le cose come stanno, non accetta il compromesso con le logiche del mondo ma, al contrario, accende il fuoco del Regno di Dio laddove invece regnano i meccanismi umani del potere, del male, della violenza, della corruzione, dell'ingiustizia, dell'emarginazione. Da quando Gesù Cristo è risorto, facendo da spartiacque della storia, «è iniziata una grande battaglia tra la

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 2 Tm 4, 7.

vita e la morte, tra speranza e disperazione, tra rassegnazione al peggio e lotta per il meglio, una battaglia che non avrà tregua fino alla sconfitta definitiva di tutte le potenze dell'odio e della distruzione».<sup>8</sup>

E allora la seconda domanda è: cosa possiamo fare insieme, come Chiesa, per rendere il mondo in cui viviamo più umano, più giusto, più solidale, più aperto a Dio e alla fraternità tra gli uomini? Non dobbiamo certamente chiuderci nei nostri circoli ecclesiali e inchiodarci a certe nostre discussioni sterili. State attenti a non cadere nel clericalismo, il clericalismo è una perversione. Il ministro che si fa clericale con atteggiamento clericale ha preso una strada sbagliata; peggio ancora sono i laici clericalizzati. Stiamo attenti a questa perversione del clericalismo. Aiutiamoci ad essere lievito nella pasta del mondo. Insieme possiamo e dobbiamo porre gesti di cura per la vita umana, per la tutela del creato, per la dignità del lavoro, per i problemi delle famiglie, per la condizione degli anziani e di quanti sono abbandonati, rifiutati e disprezzati. Insomma, essere una Chiesa che promuove la cultura della cura, della carezza, la compassione verso i deboli e la lotta contro ogni forma di degrado, anche quello delle nostre città e dei luoghi che frequentiamo, perché risplenda nella vita di ciascuno la gioia del Vangelo: questa è la nostra "battaglia", questa è la sfida. Le tentazioni di rimanere sono tante; la tentazione della nostalgia che ci fa guardare altri sono stati tempi migliori, per favore non cadiamo nell'"indietrismo", questo indietrismo di Chiesa che oggi è alla moda.

Fratelli e sorelle, oggi, secondo una bella tradizione, ho benedetto i Palli per gli Arcivescovi Metropoliti di recente nomina, molti dei quali partecipano alla nostra celebrazione. In comunione con Pietro, essi sono chiamati ad "alzarsi in fretta", non dormire, per essere sentinelle vigilanti del gregge e, alzati, "combattere la buona battaglia", mai da soli, ma con tutto il santo Popolo fedele di Dio. E come buoni pastori devono stare davanti al popolo, in mezzo al popolo e dietro al popolo, ma sempre con il santo popolo fedele di Dio, perché loro sono parte del santo popolo fedele di Dio. E di cuore saluto la Delegazione del Patriarcato

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> C. M. Martini, Omelia Pasqua di Risurrezione, 4 aprile 1999.

Ecumenico, inviata dal caro fratello Bartolomeo. Grazie! Grazie per la vostra presenza e del messaggio di Bartolomeo. Grazie, grazie di camminare insieme, perché solo insieme possiamo essere seme di Vangelo e testimoni di fraternità.

Pietro e Paolo intercedano per noi, intercedano per la città di Roma, intercedano per la Chiesa e per il mondo intero. Amen.

#### **ALLOCUTIONES**

I

Ad participes Sessionis Plenariae Dicasterii pro Dialogo inter Religiones.\*

Signori Cardinali, cari fratelli nell'Episcopato, cari sorelle e fratelli!

Vi do il mio benvenuto cordiale e ringrazio il Cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot per le parole che mi ha rivolto a nome vostro. Sono lieto di incontrarvi in occasione della Sessione Plenaria del Dicastero per il Dialogo Interreligioso, all'indomani della solennità di Pentecoste.

Sottolineo questo perché San Paolo VI annunciò la nascita del "Segretariato per i non cristiani" nell'omelia di Pentecoste del 1964, durante il Concilio Vaticano II. Lo fece prima della promulgazione della Dichiarazione Nostra aetate sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane, e prima dell'Enciclica Ecclesiam suam, considerata la magna charta del dialogo nelle sue varie forme. Quanta strada lo Spirito ha fatto fare in quasi sessant'anni! L'intuizione di Papa Paolo si basava sulla consapevo-lezza dello sviluppo esponenziale delle relazioni tra persone e comunità di diverse culture, lingue e religioni – un aspetto di ciò che oggi chiamiamo globalizzazione –; e poneva il Segretariato «nella Chiesa come segno visibile e istituzionale del dialogo» con le persone di altre religioni. Questo, il 25 settembre del 1968.

È appena entrata in vigore la Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium sulla Curia Romana, e questo settore del suo servizio alla Chiesa e al mondo non ha perso nulla della propria rilevanza. Al contrario, la globalizzazione e l'accelerazione delle comunicazioni internazionali rendono il dialogo in generale, e il dialogo interreligioso in particolare, una questione cruciale. Ritengo molto opportuno che, per questa Plenaria, abbiate scelto il tema Dialogo interreligioso e convivialità, nel momento in cui tutta la Chiesa vuole crescere nella sinodalità, crescere come «Chiesa dell'ascolto

<sup>\*</sup> Die 6 Iunii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Discorso ai Membri e ai Consultori del Segretariato, 25 settembre 1968.

reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare».<sup>2</sup> Insieme a tutta la Curia, potrete così fare vostro «il paradigma della spiritualità del Concilio espressa nell'antica storia del Buon Samaritano», secondo la quale «il volto di Cristo si trova nel volto di ogni essere umano, specialmente dell'uomo e della donna che soffrono».<sup>3</sup>

Il nostro mondo, sempre più interconnesso, non è altrettanto fraterno e conviviale, tutt'altro! In questo contesto il vostro Dicastero, «consapevole che il dialogo interreligioso si concretizza mediante l'azione, lo scambio teologico e l'esperienza spirituale, ... promuove tra tutti gli uomini una vera ricerca di Dio ». Questa è la vostra missione: promuovere con altri credenti, in modo fraterno e conviviale, il cammino della ricerca di Dio; considerando le persone di altre religioni non in modo astratto, ma concreto, con una storia, dei desideri, delle ferite, dei sogni. Solo così potremo costruire insieme un mondo abitabile per tutti, in pace. Di fronte al susseguirsi di crisi e conflitti, «alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati, altri la affrontano con violenza distruttiva, ma tra l'indifferenza egoista e la protesta violenta c'è un'opzione sempre possibile: il dialogo ». 5

Ogni uomo e ogni donna è come una tessera di un immenso mosaico, che è già bella di per sé, ma solo insieme alle altre tessere compone un'immagine, nella convivialità delle differenze. Essere conviviali con qualcuno significa anche immaginare e costruire un futuro felice con l'altro. La convivialità, infatti, riecheggia il desiderio di comunione che alberga nel cuore di ogni essere umano, grazie al quale tutti possono parlare tra loro, si possono scambiare progetti e si può delineare un futuro insieme. La convivialità unisce socialmente, ma senza colonizzare l'altro e preservandone l'identità. In questo senso, ha una rilevanza politica come alternativa alla frammentazione sociale e al conflitto.

Incoraggio tutti voi a coltivare lo spirito e lo stile di convivialità nei vostri rapporti con le persone di altre tradizioni religiose: ne abbiamo tanto bisogno oggi nella Chiesa e nel mondo! Ricordiamo che il Signore Gesù ha fraternizzato con tutti, che ha frequentato persone considerate peccatrici e impure, che ha condiviso senza pregiudizi la tavola dei pubblicani. E

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Praed. Ev., 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid.*, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid.*, 149.

 $<sup>^{5}\,</sup>$  Enc. Fratelli tutti, 199.

sempre durante un pasto conviviale Egli si è mostrato come il servitore e l'amico fedele sino alla fine, e poi come il Risorto, il Vivente che ci dona la grazia di una convivialità universale. Questa è la parola che io vorrei lasciarvi: convivialità.

Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per il vostro lavoro, specialmente per quello più nascosto, meno appariscente, e a volte forse anche un po' noioso. La Madonna vi accompagni e vi custodisca nella piena docilità allo Spirito Santo. Benedico di cuore ciascuno di voi e i vostri famigliari. E vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie!

# II

# Ad Membra Foederationis Consociationum Familiarium Catholicarum in Europa.\*

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!

Ringrazio il Presidente per il suo saluto e la sua introduzione. Questo incontro è giubilare: voi festeggiate 25 anni, ed è bene celebrare e ringraziare. Purtroppo in questo momento l'Europa, e direi specialmente le famiglie in Europa, vivono un momento che per molte è tragico e per tutte è drammatico a causa della guerra in Ucraina. Mi associo alla vostra dichiarazione: «Madri e padri, al di là della loro nazionalità, non vogliono la guerra. La famiglia è la scuola della pace».¹ Le famiglie e le reti di famiglie sono state e sono in prima linea nell'accoglienza dei rifugiati, specialmente in Lituania, Polonia e Ungheria.

Nel vostro impegno quotidiano per le famiglie, voi svolgete un duplice servizio: portate la loro voce presso le istituzioni europee e lavorate per formare reti di famiglie in tutta Europa. Questa missione è in piena consonanza con il percorso sinodale che stiamo vivendo, per fare sì che la Chiesa diventi più famiglia di famiglie.

Vi ringrazio per il seminario che avete organizzato in collaborazione con il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, incentrato sul testimoniare la bellezza della famiglia. Anticipando di pochi giorni l'Incontro mondiale delle famiglie, richiama l'attenzione sulla carenza di nascite in Europa e soprattutto in Italia. Questo inverno demografico è grave; per favore, state attenti! È gravissimo. C'è un legame molto stretto tra questa povertà generativa e il senso della bellezza della famiglia: «La testimonianza della dignità sociale del matrimonio diventerà persuasiva proprio per questa via, la via della testimonianza che attrae».<sup>2</sup>

Rinnovando l'esortazione che vi ho rivolto cinque anni fa,<sup>3</sup> vi incoraggio a portare avanti il vostro lavoro per favorire la nascita e il consolidamento di *reti di famiglie*. È un servizio prezioso, perché c'è bisogno di luoghi, di

<sup>\*</sup> Die 10 Iunii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Consiglio di Presidenza FAFCE, 6 maggio 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Catechesi, 29 aprile 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 1° giugno 2017.

incontri, di comunità in cui le coppie e le famiglie si sentano accolte, accompagnate, mai sole. È urgente che le Chiese locali, in Europa e non solo, si aprano all'azione dei laici e delle famiglie che accompagnano famiglie.

Viviamo – questo è chiaro – non solo un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d'epoca. Il vostro lavoro si attua in questo cambiamento, che può provocare a volte il rischio di scoraggiarsi. Ma, con la grazia di Dio, siamo chiamati a lavorare con speranza e fiducia, in comunione effettiva con la Chiesa. A questo proposito, esempi recenti sono il *Memorandum* d'intesa siglato lo scorso anno dalla vostra Federazione con il Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa e per la cooperazione con la Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, nei cui uffici, a Bruxelles, è situato il vostro segretariato generale.

Le sfide sono grandi e sono tutte connesse tra loro. Ad esempio, « non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà fra le generazioni », 4 e questa solidarietà presuppone un equilibrio; ma proprio questo equilibrio manca oggi nella nostra Europa. Un'Europa che invecchia, che non è generativa è un'Europa che non può permettersi di parlare di sostenibilità e fa sempre più fatica a essere solidale. Per questo, voi sottolineate spesso che le politiche familiari non vanno considerate come strumenti del potere degli Stati, ma sono fondate in primis nell'interesse delle famiglie stesse. Gli Stati hanno il compito di eliminare gli ostacoli alla generatività delle famiglie e di riconoscere che la famiglia costituisce un bene comune da premiare, con delle naturali conseguenze positive per tutti.

Inoltre, come ricorda una vostra recente Risoluzione, «il fatto di avere figli non deve mai essere considerato una mancanza di responsabilità nei confronti del creato o delle sue risorse naturali. Il concetto di "impronta ecologica" non può essere applicato ai bambini, poiché essi sono una risorsa indispensabile per il futuro. Vanno invece affrontati il consumismo e l'individualismo, guardando alle famiglie come il miglior esempio di ottimizzazione delle risorse».<sup>5</sup>

Parliamo inoltre della piaga della *pornografia*, che è diffusa ormai ovunque tramite la rete: va denunciata come un attacco permanente alla dignità dell'uomo e della donna. Si tratta non soltanto di proteggere i bambini –

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Enc. Laudato si', 159.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> FAFCE, Famiglie per uno sviluppo sostenibile e integrale, 26 ottobre 2021.

compito urgente delle autorità e di noi tutti –, ma anche di dichiarare la pornografia come una minaccia per la salute pubblica. «Sarebbe una grave illusione pensare che una società in cui il consumo abnorme del sesso nella rete dilaga fra gli adulti sia poi capace di proteggere efficacemente i minori». Le reti di famiglie, in cooperazione con la scuola e le comunità locali, sono fondamentali per prevenire, per combattere questa piaga, sanando le ferite di chi è nel vortice della dipendenza.

La dignità dell'uomo e della donna è minacciata anche dalla pratica inumana e sempre più diffusa dell'"utero in affitto", in cui le donne, quasi sempre povere, sono sfruttate, e i bambini sono trattati come merce.

La vostra Federazione ha anche una propria responsabilità nel dare testimonianza di *unità* e lavorare per una *pace* che sia la grande pace, in questo momento storico nel quale, purtroppo, molte sono le minacce e occorre puntare su ciò che unisce e non su ciò che divide. A tale proposito vi sono riconoscente perché in questi ultimi cinque anni la vostra Federazione ha accolto al suo interno dieci nuove organizzazioni familiari e quattro nuovi Paesi europei, tra cui l'Ucraina.

Infine – e questa è forse la sfida che sta dietro a tutte le altre –, la pandemia ha messo in luce un'altra pandemia, più nascosta, di cui si parla poco: la pandemia della *solitudine*. Se molte famiglie si sono riscoperte come Chiese domestiche, è vero anche che troppe famiglie hanno fatto esperienza di solitudine, e la loro relazione con i Sacramenti si è fatta spesso meramente virtuale. Le reti di famiglie sono un antidoto alla solitudine. Esse infatti, per loro natura, sono chiamate a non lasciare nessuno indietro, in comunione con i pastori e le Chiese locali.

«L'amore reciproco tra l'uomo e la donna è riflesso dell'amore assoluto e indefettibile con cui Dio ama l'essere umano, destinato ad essere fecondo e a realizzarsi nell'opera comune dell'ordine sociale e della custodia del creato». La famiglia fondata sul matrimonio è, dunque, al centro. È la prima cellula delle nostre comunità e dev'essere riconosciuta come tale, nella sua funzione generativa, unica e irrinunciabile. Non perché sia un'entità ideale e perfetta, non perché sia un modello ideologico, ma perché rappresenta il luogo naturale delle prime relazioni e della generazione: «Quando la famiglia

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Discorso ai partecipanti al Congresso "Child Dignity in the Digital World", 6 ottobre 2017.
<sup>7</sup> Ai partecipanti alla Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, 29 aprile 2022.

accoglie e va incontro agli altri, specialmente ai poveri e agli abbandonati, è simbolo, testimonianza, partecipazione della maternità della Chiesa». $^8$ 

Cari fratelli e sorelle, andate avanti nel vostro servizio! Fate in modo che l'organizzazione sia tutta per il servizio, il più possibile "leggera" e pronta a rispondere alle esigenze del Vangelo. Il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. Vi benedico tutti di cuore, e vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie!

 $<sup>^{8}</sup>$  Esort. ap.  $Amoris\ la etitia,\ 324.$ 

## III

#### Ad Membra Synodi Ecclesiae Graecorum Melkitarum.\*

Sono lieto di ricevervi e sono lieto di rivedere Mons. Georges Kahhale, è bravo! Io vorrei dire che lui mi ha aiutato tanto. Prima di tutto, ha imparato la lingua subito: spero che il suo successore parli lo spagnolo, perché non si può essere vescovo di un popolo parlando un'altra lingua. Peccato che non ci sia, qui. Poi, noi avevamo un problema lì, con un sacerdote, a Buenos Aires, e lui era energico nella soluzione, ma molto pastore, molto buono nel modo di cercarlo. Io, quando l'ho visto, mi sono rallegrato e per questo voglio dare questa testimonianza davanti a tutti voi. Uno dei vostri fratelli che fa onore. Grazie, Mons. Kahhale. E poi, vi racconta le avventure che abbiamo avuto a Buenos Aires con quel prete.

Beatitudine,

Cari Fratelli nell'Episcopato!

Sono lieto di accogliervi questa mattina, dando inizio ai lavori del Sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale di Antiochia dei Greco-Melkiti. Ringrazio il Patriarca, grande amico, Sua Beatitudine Youssef Absi, per le parole che mi ha rivolto.

Avete chiesto di poter celebrare la vostra convocazione annuale a Roma, presso le tombe dei santi Apostoli Pietro e Paolo, e a quelle di molti martiri che hanno dato la vita per fedeltà al Signore Gesù. Abbiamo bisogno della loro intercessione, perché anche nel nostro tempo, in società che alcune analisi definiscono "liquide", con legami leggeri che moltiplicano le solitudini e l'abbandono dei più fragili, la comunità cristiana abbia il coraggio di testimoniare il nome di Cristo, autore e perfezionatore della nostra fede. Tra i Successori di Pietro sono annoverati anche alcuni nati in Siria, e questo ci fa sentire da un lato il respiro

<sup>\*</sup> Die 20 Iunii 2022.

cattolico della Chiesa di Roma, chiamata a presiedere nella carità e ad avere la sollicitudo Ecclesiarum omnium, e dall'altro ci fa andare pellegrini nella terra ove alcuni di voi, iniziando dal Patriarca Youssef, sono Vescovi: l'amata e martoriata Siria.

I drammi degli ultimi mesi, che tristemente ci costringono a volgere lo sguardo all'est dell'Europa, non ci devono far dimenticare quello che da dodici anni si consuma nella vostra terra. Io ricordo, il primo anno di pontificato, quando era preparato un bombardamento sulla Siria, che abbiamo convocato una notte di preghiera, qui, in San Pietro, così anche c'era il Santissimo Sacramento e la piazza piena, che pregava. C'erano anche dei musulmani, che avevano portato il loro tappeto e pregavano con noi. E lì è nata quell'espressione: "Amata e martoriata Siria". Migliaia di morti e feriti, milioni di rifugiati interni e all'estero, l'impossibilità di avviare la necessaria ricostruzione. In più di una occasione mi è capitato di incontrare e sentire il racconto di qualche giovane siriano giunto qui, e mi ha colpito il dramma che portava dentro di sé, per quanto ha vissuto e visto, ma anche il suo sguardo, quasi prosciugato di speranza, incapace di sognare un futuro per la sua terra. Non possiamo permettere che anche l'ultima scintilla di speranza sia tolta dagli occhi e dai cuori dei giovani e delle famiglie! E rinnovo quindi l'appello a tutti coloro che hanno responsabilità, dentro il Paese e nella Comunità internazionale, perché si possa giungere ad una equa e giusta soluzione al dramma della Siria.

Voi Vescovi della Chiesa greco-melkita siete chiamati a interrogarvi sul modo in cui, come Chiesa, portate la vostra testimonianza: eroica sì, generosa, ma sempre bisognosa di essere posta alla luce di Dio perché sia purificata e rinnovata. *Ecclesia semper reformanda*. Siete un Sinodo, per quelle caratteristiche che vi sono state riconosciute come Chiesa Patriarcale, ed è necessario che vi interrogate sullo stile sinodale del vostro essere e agire, secondo quello che ho chiesto alla Chiesa Universale: la vostra capacità di vivere la comunione di preghiera e di intenti tra voi e con il Patriarca, tra i Vescovi e i presbiteri e i diaconi, con i religiosi e le religiose, e con i fedeli laici, tutti insieme formando il Popolo santo di Dio.

Siete giustamente preoccupati della sopravvivenza dei cristiani nel Medio Oriente – anche io: è una preoccupazione! –, istanza che condivido pienamente; e d'altra parte da decenni ormai la presenza della Chiesa Melkita ha una dimensione mondiale. Il patriarca mi chiedeva di ordinare vescovi da tante parti: esistono eparchie per l'Australia e l'Oceania, negli Stati Uniti e nel Canada, in Venezuela e Argentina, soltanto per citarne alcune; e molti sono i fedeli anche in Europa, per quanto essi non abbiano ancora avuto la possibilità di essere riuniti in circoscrizioni ecclesiastiche loro proprie. Questo aspetto rappresenta senza dubbio una sfida, ecclesiale ma anche culturale e sociale, non senza difficoltà e ostacoli. Al contempo è anche una grande occasione: quella di rimanere radicati nelle proprie tradizioni e origini, aprendovi però all'ascolto dei tempi e dei luoghi in cui siete disseminati, per rispondere a quello che il Signore chiede oggi alla vostra Chiesa.

All'interno del Sinodo, vi incoraggio a esercitare le vostre competenze con tanta saggezza: so che sono avviate riflessioni in alcune Chiese Orientali circa il ruolo e la presenza dei Vescovi emeriti, specie quelli con più di ottanta anni, che in taluni Sinodi sono un numero consistente. Un altro capitolo è quello delle elezioni dei Vescovi, per le quali vi prego di riflettere sempre bene e di pregare lo Spirito Santo perché vi illumini, preparando adeguatamente e con largo anticipo il materiale e le informazioni sui diversi candidati, superando ogni logica di partigianeria e di equilibri tra Ordini Religiosi di provenienza. Vi esorto – e vi ringrazio per l'impegno che porrete in questo – a far risplendere il volto della Chiesa, che Cristo si è acquistato con il suo Sangue, tenendo lontane divisioni e mormorazioni, che non fanno altro che scandalizzare i piccoli e disperdere il gregge a voi affidato. Su questo mi fermo: state attenti al chiacchiericcio. Per favore, niente. Se uno ha una cosa da dire all'altro, la dica in faccia, con carità, ma in faccia. Come uomini. La può dire in faccia da solo, la può dire in faccia davanti agli altri: correzione fraterna. Ma mai sparlare dell'altro con un altro, questo non si fa. Questo è un tarlo che distrugge la Chiesa. Siamo coraggiosi. Guardiamo come Paolo ha detto in faccia a Giacomo tante cose. Anche a Pietro. E poi si fa l'unità, la vera unità, tra uomini. Mandate via ogni sorta di chiacchiericcio, per favore. E poi il popolo si scandalizza: guarda i preti, guarda i vescovi, si spellano tra loro! Mi raccomando: quello che dovete dirvi, in faccia, sempre.

Benedico di cuore ciascuno di voi e i vostri lavori sinodali. La Vergine Santa, Madre della Chiesa, vi accompagni. E vi chiedo la carità di pregare per me. Ne ho bisogno. Grazie!

#### IV

#### Occasione X Occursus Mundialis Familiarum.\*

Care famiglie!

è per me una gioia essere qui con voi, dopo eventi sconvolgenti che, negli ultimi tempi, hanno segnato le nostre vite: prima la pandemia e, adesso, la guerra in Europa, che si aggiunge ad altre guerre che affliggono la famiglia umana.

Ringrazio il Cardinale Farrell, il Cardinale De Donatis e tutti i collaboratori del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e della Diocesi di Roma, che con la loro dedizione hanno reso possibile questo Incontro.

Desidero poi ringraziare le famiglie presenti, venute da tante parti del mondo; e in particolare quelle che ci hanno regalato la loro testimonianza: grazie di cuore! Non è facile parlare davanti a un pubblico così vasto della propria vita, delle difficoltà o dei doni meravigliosi, ma intimi e personali, che avete ricevuto dal Signore. Le vostre testimonianze hanno fatto da "amplificatori": avete dato voce all'esperienza di tante famiglie nel mondo, che, come voi, vivono le medesime gioie, inquietudini, le medesime sofferenze e speranze.

Per questo ora mi rivolgo sia a voi qui presenti sia agli sposi e alle famiglie che ci ascoltano nel mondo. Vorrei farvi sentire la mia vicinanza proprio lì dove vi trovate, nella vostra concreta condizione di vita. Il mio incoraggiamento è anzitutto proprio questo: partire dalla vostra situazione reale e da lì provare a camminare insieme: insieme come sposi, insieme nella vostra famiglia, insieme alle altre famiglie, insieme con la Chiesa. Penso alla parabola del buon samaritano, che incontra per strada un uomo ferito, gli si fa vicino, si fa carico di lui e lo aiuta a riprendere il cammino. Vorrei che proprio questo fosse per voi la Chiesa! Un buon samaritano che si fa vicino, vicino a voi e vi aiuta a proseguire il vostro cammino e a fare "un passo in più", anche se piccolo. E non dimenticare che la vicinanza è lo stile di Dio: vicinanza, compassione e tenerezza. Questo è lo stile di Dio. Provo a indicare questi "passi in più" da fare insieme, riprendendo le testimonianze che abbiamo ascoltato.

<sup>\*</sup> Die 22 Iunii 2022.

1. "Un passo in più" verso il matrimonio. Ringrazio voi, Luigi e Serena, per aver raccontato con grande onestà la vostra esperienza, con le sue difficoltà e le sue aspirazioni. Penso che per tutti è doloroso ciò che avete raccontato: "Non abbiamo trovato una comunità che ci sostenesse a braccia aperte per quel che siamo". È duro, questo! Questo deve farci riflettere. Dobbiamo convertirci e camminare come Chiesa accogliente, perché le nostre diocesi e parrocchie diventino sempre più "comunità che sostengono tutti a braccia aperte". Ce n'è tanto bisogno, in questa cultura dell'indifferenza! E voi, provvidenzialmente, avete trovato sostegno in altre famiglie, che infatti sono piccole chiese.

Mi ha molto consolato quando avete spiegato il motivo che vi ha spinto a far battezzare i vostri figli. Avete detto una frase molto bella: "Nonostante gli sforzi umani più nobili, noi non ci bastiamo". È vero, possiamo avere i sogni più belli, gli ideali più alti, ma alla fine scopriamo anche i nostri limiti – è saggezza conoscere i propri limiti –, questi limiti che non superiamo da soli ma aprendoci al Padre, al suo amore, alla sua grazia. Questo è il significato dei sacramenti del Battesimo e del Matrimonio: sono l'aiuto concreto che Dio ci dona per non lasciarci soli, perché "noi non ci bastiamo". Quella frase, ha fatto tanto bene sentirla: "Noi non ci bastiamo".

Possiamo dire che quando un uomo e una donna s'innamorano, Dio offre loro un regalo: il matrimonio. Un dono meraviglioso, che ha in sé la potenza dell'amore divino: forte, duraturo, fedele, capace di riprendersi dopo ogni fallimento o fragilità. Il matrimonio non è una formalità da adempiere. Non ci si sposa per essere cattolici "con l'etichetta", per obbedire a una regola, o perché lo dice la Chiesa o per fare una festa; no, ci si sposa perché si vuole fondare il matrimonio sull'amore di Cristo, che è saldo come una roccia. Nel matrimonio Cristo si dona a voi, così che voi abbiate la forza di donarvi a vicenda. Coraggio, dunque, la vita familiare non è una missione impossibile! Con la grazia del sacramento, Dio la rende un viaggio meraviglioso da fare insieme a Lui, mai da soli. La famiglia non è un bell'ideale, irraggiungibile nella realtà. Dio garantisce la sua presenza nel matrimonio e nella famiglia, non solo nel giorno delle nozze ma per tutta la vita. E Lui vi sostiene ogni giorno nel vostro cammino.

- 2. "Un passo in più" per abbracciare la croce. Ringrazio voi, Roberto e Maria Anselma, perché ci avete raccontato la storia commovente della vostra famiglia e in particolare di Chiara. Ci avete parlato della croce, che fa parte della vita di ogni persona e di ogni famiglia. E avete testimoniato che la dura croce della malattia e della morte di Chiara non ha distrutto la famiglia e non ha eliminato la serenità e la pace dai vostri cuori. Lo si vede anche nei vostri sguardi. Non siete persone abbattute, disperate e arrabbiate con la vita. Anzi! Si percepiscono in voi una grande serenità e una grande fede. Avete detto: "La serenità di Chiara ci ha aperto una finestra sull'eternità". Vedere come lei ha vissuto la prova della malattia vi ha aiutato ad alzare lo sguardo e a non rimanere prigionieri del dolore, ma ad aprirvi a qualcosa di più grande: i disegni misteriosi di Dio, l'eternità, il Cielo. Vi ringrazio per questa testimonianza di fede! Avete citato anche quella frase che Chiara diceva: «Dio mette la verità in ciascuno di noi e non è possibile fraintenderla». Nel cuore di Chiara Dio ha posto la verità di una vita santa, e perciò lei ha voluto preservare la vita di suo figlio a costo della sua stessa vita. E come sposa, accanto a suo marito, ha percorso la via del Vangelo della famiglia in modo semplice, spontaneo. Nel cuore di Chiara è entrata anche la verità della croce come dono di sé: una vita donata alla sua famiglia, alla Chiesa, al mondo intero. Sempre abbiamo bisogno di esempi grandi a cui guardare: che Chiara sia d'ispirazione nel nostro cammino di santità, e che il Signore sostenga e renda feconda ogni croce che le famiglie si trovano a portare.
- 3. "Un passo in più" verso il perdono. Paul e Germaine, voi avete avuto il coraggio di raccontarci la crisi che avete vissuto nel vostro matrimonio. Vi ringraziamo di questo, perché in ogni matrimonio ci sono le crisi: dobbiamo dircelo, dobbiamo svelarlo e andare sulla strada per risolverla. Non avete voluto addolcire la realtà con un po' di zucchero! Avete chiamato per nome tutte le cause della crisi: la mancanza di sincerità, l'infedeltà, l'uso sbagliato dei soldi, gli idoli del potere e della carriera, il rancore crescente e l'indurimento del cuore. Mentre voi parlavate, penso che tutti noi abbiamo rivissuto l'esperienza di dolore provata di fronte a situazioni simili di famiglie divise. Vedere una famiglia che si disgrega è un dramma che non può

lasciarci indifferenti. Il sorriso dei coniugi scompare, i figli sono smarriti, la serenità di tutti svanisce. E il più delle volte non si sa cosa fare.

Per questo la vostra storia trasmette speranza. Paul ha detto che, proprio nel momento più buio della crisi, il Signore ha risposto al desiderio più profondo del suo cuore e ha salvato il suo matrimonio. È proprio così. Il desiderio che c'è nel fondo del cuore di ognuno è che l'amore non finisca, che la storia costruita insieme con la persona amata non s'interrompa, che i frutti che essa ha generato non vadano dispersi. Tutti hanno questo desiderio. Nessuno desidera un amore a "breve scadenza" o a "tempo determinato". E per questo si soffre molto quando le mancanze, le negligenze e i peccati umani fanno naufragare un matrimonio. Ma anche in mezzo alla tempesta, Dio vede quello che c'è nel cuore. E provvidenzialmente voi avete incontrato un gruppo di laici che si dedica proprio alle famiglie. Lì è iniziato un cammino di riavvicinamento e di risanamento della vostra relazione. Avete ripreso a parlarvi, ad aprirvi con sincerità, a riconoscere le colpe, a pregare insieme ad altre coppie, e tutto ciò ha portato alla riconciliazione e al perdono.

Il perdono, fratelli e sorelle, il perdono risana ogni ferita; il perdono è un dono che sgorga dalla grazia con cui Cristo riempie la coppia e la famiglia intera quando lo si lascia agire, quando ci si rivolge a Lui. È molto bello che abbiate celebrato la vostra "festa del perdono", con i vostri figli, rinnovando le promesse matrimoniali nella celebrazione eucaristica. Mi ha fatto pensare alla festa che il padre organizza per il figlio prodigo nella parabola di Gesù.¹ Solo che questa volta quelli che si erano smarriti erano i genitori, non il figlio! I "genitori prodighi". Ma anche questo è bello e può essere una grande testimonianza per i figli. I figli, infatti, uscendo dall'infanzia, si rendono conto che i genitori non sono dei "super eroi", non sono onnipotenti, e soprattutto non sono perfetti. E i vostri figli hanno visto in voi qualcosa di molto più importante: hanno visto l'umiltà per chiedersi perdono e la forza che avete ricevuto dal Signore per risollevarvi dalla caduta. Di questo loro hanno veramente bisogno! Anch'essi, infatti, nella vita sbaglieranno e scopriranno di non essere perfetti, ma si ricorderanno

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Lc 15, 20-24.

che il Signore ci rialza, che tutti siamo peccatori perdonati, che dobbiamo chiedere perdono agli altri e dobbiamo anche perdonare noi stessi. Questa lezione che hanno ricevuto da voi rimarrà nel loro cuore per sempre. E anche a noi ha fatto bene ascoltarvi: grazie di questa testimonianza di perdono! Grazie tante.

4. "Un passo in più" verso l'accoglienza. Ringrazio voi, Iryna e Sofia, per la vostra testimonianza. Avete dato voce a tante persone la cui vita è stata sconvolta dalla guerra in Ucraina. Vediamo in voi i volti e le storie di tanti uomini e donne che hanno dovuto fuggire dalla loro terra. Vi ringraziamo perché non avete perso fiducia nella Provvidenza, e avete visto come Dio opera in vostro favore anche attraverso persone concrete che vi ha fatto incontrare: famiglie ospitali, medici che vi hanno aiutato e tanti uomini dal cuore buono. La guerra vi ha messe di fronte al cinismo e alla brutalità umana, ma avete incontrato anche persone di grande umanità. Il peggio e il meglio dell'uomo! È importante per tutti non rimanere fissati sul peggio, ma valorizzare il meglio, il tanto bene di cui è capace ogni essere umano, e da lì ripartire.

Ringrazio anche voi, Pietro ed Erika, per aver raccontato la vostra storia e per la generosità con cui avete accolto Iryna e Sofia nella vostra già numerosa famiglia. Ci avete confidato che l'avete fatto per gratitudine a Dio e con uno spirito di fede, come una chiamata del Signore. Erika ha detto che l'accoglienza è stata una "benedizione del cielo". In effetti, l'accoglienza è proprio un "carisma" delle famiglie, e soprattutto di quelle numerose! Si pensa che in una casa dove si è già in tanti sia più difficile accogliere altri; invece nella realtà non è così, perché le famiglie con molti figli sono allenate a fare spazio agli altri. Sempre trovano uno spazio per gli altri.

E questa, in fondo, è la dinamica propria della famiglia. In famiglia si vive una dinamica di accoglienza, perché anzitutto i coniugi si sono accolti l'un l'altro, come si sono detti a vicenda il giorno delle nozze: "Io accolgo te". E poi, mettendo al mondo i figli, hanno accolto la vita di nuove creature. E mentre nei contesti anonimi chi è più debole viene spesso rigettato, nelle famiglie, invece, è naturale accoglierlo: un figlio con disabilità, una persona anziana bisognosa di cure, un parente in difficoltà che non ha

nessuno... E questo dà speranza. Le famiglie sono luoghi di accoglienza, e guai se venissero a mancare! Guai. Una società diventerebbe fredda e invivibile senza famiglie accoglienti. Sono un po' il calore della società, queste famiglie accoglienti e generose.

5. "Un passo in più" verso la fratellanza. Ringrazio te, Zakia, per averci raccontato la tua storia. È bello e consolante che quello che avete costruito insieme, tu e Luca, rimane vivo. La vostra storia è nata e si è basata sulla condivisione di ideali molto alti, che tu hai descritto così: «Abbiamo basato la nostra famiglia sull'amore autentico, con rispetto, solidarietà e dialogo tra le nostre culture». E niente di tutto questo è andato perso, nemmeno dopo la tragica morte di Luca. Non solo, infatti, l'esempio e l'eredità spirituale di Luca rimangono vivi e parlano alle coscienze di molti, ma anche l'organizzazione che Zakia ha fondato, in un certo senso, porta avanti la sua missione. Anzi, possiamo dire che la missione diplomatica di Luca è diventata ora una "missione di pace" di tutta la famiglia. Nella vostra storia si vede bene come ciò che è umano e ciò che è religioso possono intrecciarsi e dare bellissimi frutti. In Zakia e Luca troviamo la bellezza dell'amore umano, la passione per la vita, l'altruismo e anche la fedeltà al proprio credo e alla propria tradizione religiosa, fonte d'ispirazione e di forza interiore.

Nella vostra famiglia si esprime l'ideale della fratellanza. Oltre che essere marito e moglie, voi avete vissuto da fratelli nell'umanità, da fratelli nelle diverse esperienze religiose, da fratelli nell'impegno sociale. Anche questa è una scuola che s'impara in famiglia. Vivendo assieme a chi è diverso da me, in famiglia s'impara ad essere fratelli e sorelle. S'impara a superare divisioni, pregiudizi, chiusure e a costruire insieme qualcosa di grande e di bello, partendo da ciò che ci accomuna. Esempi vissuti di fratellanza, come quello di Luca e Zakia, ci danno speranza e ci fanno guardare con più fiducia al nostro mondo lacerato da divisioni e inimicizie. Grazie per questo esempio di fratellanza! E non vorrei finire questo ricordo di Luca e te senza menzionare tua mamma. Tua mamma che è qui e ti ha accompagnato sempre nel tuo percorso: questo è il bene che le suocere fanno in una famiglia, le brave suocere, le brave mamme! Ringrazio lei di essere venuta con te, oggi.

Cari amici, ogni vostra famiglia ha una missione da compiere nel mondo, una testimonianza da dare. Noi battezzati, in particolare, siamo chiamati ad essere «un messaggio che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e dona al suo popolo».² Per questo vi propongo di farvi questa domanda: qual è la parola che il Signore vuole dire con la nostra vita alle persone che incontriamo? Quale "passo in più" chiede oggi alla nostra famiglia? Alla mia famiglia: ognuno deve dire questo. Mettetevi in ascolto. Lasciatevi trasformare da Lui, perché anche voi possiate trasformare il mondo e renderlo "casa" per chi ha bisogno di essere accolto, per chi ha bisogno d'incontrare Cristo e di sentirsi amato. Dobbiamo vivere con gli occhi puntati verso il Cielo: come dicevano i Beati Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi ai loro figli, affrontando le fatiche e le gioie della vita "guardando sempre dal tetto in su".

Vi ringrazio di essere venuti qui. Vi ringrazio dell'impegno nel portare avanti le vostre famiglie. Avanti, con coraggio, con gioia. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me.

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 2}$  Esort. ap.  $Gaudete\ et\ exsultate,\ 21.$ 

## V

Ad participes XCV Coetus Plenarii Unionis Operum pro Ecclesiis Orientalibus iuvandis (R.O.A.C.O.).\*

Cari amici,

sono lieto di accogliervi questa mattina, a conclusione dei lavori della vostra sessione plenaria. Saluto il Cardinale Sandri, il Cardinale Zenari insieme agli altri Rappresentanti Pontifici, i Superiori e gli Officiali del Dicastero e, attraverso di voi, tutti coloro che in ogni continente rendono possibile la vostra generosità.

L'intuizione stessa della ROACO corrisponde al cammino sinodale che sta compiendo la Chiesa universale; l'iter di presentazione di un progetto di aiuto implica infatti il coinvolgimento di diversi attori: di chi lo presenta, dei professionisti incaricati di offrire il loro contributo, del Vescovo o Superiore religioso, delle Rappresentanze Pontificie, del Dicastero per le Chiese Orientali e di voi Agenzie, con tutti coloro che compongono i vostri Uffici. Ciascuno ha un ruolo ed è chiamato a dialogare con gli altri consultandosi, studiando, chiedendo e offrendo suggerimenti e spiegazioni, camminando insieme. Gli strumenti informatici che sono in corso di preparazione da parte dei vostri uffici renderanno più efficace il processo, ma è importante che siano a supporto dell'incontro e del confronto che avete maturato in questi anni, aiutando a sviluppare coralmente la sinfonia della carità.

Quando un'orchestra suona un'opera importante, prima di iniziare deve accordare gli strumenti: solo così l'esecuzione sarà degna e rivelerà la bravura dei musicisti. Nell'allestire la sinfonia della carità, continuate a ricercare l'accordo e fuggite ogni tentazione di isolamento e chiusura in sé stessi e nei propri gruppi, per restare aperti ad accogliere quei fratelli e quelle sorelle cui lo Spirito ha suggerito di avviare esperienze di vicinanza e servizio alle Chiese Cattoliche Orientali, nella madrepatria come pure nei territori della cosiddetta diaspora. È importante, per accordarsi, sintonizzarsi nell'ascolto reciproco, che facilita il discernimento e porta a scelte condivise, veramente ecclesiali. Così avete fatto, ad esempio, con l'Assemblea dei Vescovi cattolici di Siria, nella Conferenza realizzata a Damasco a marzo e nella

<sup>\*</sup> Die 23 Iunii 2022.

quale sono stati coinvolti attivamente tanti giovani. Nel deserto di povertà e scoraggiamento provocato dai dodici anni di guerra che hanno prostrato l'amata e martoriata Siria, avete potuto scoprire come Chiesa che le sorgenti per far tornare a fiorire le steppe e dare acqua agli assetati sgorgheranno solo se ciascuno saprà abbandonare una certa autoreferenzialità e porsi in ascolto degli altri per individuare le vere priorità. Certo, si tratta di gocce nell'oceano del bisogno, ma la goccia della Chiesa non può mancare, mentre si attende sempre che la Comunità internazionale e le autorità locali non spengano l'ultima fiammella di speranza per quel popolo tanto sofferente.

Lo stile sinodale ha animato anche l'Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente. A settembre ricorrerà il decimo anniversario dell'Esortazione Apostolica *Ecclesia in Medio Oriente*, promulgata dal mio predecessore Benedetto XVI durante il suo Viaggio in Libano. In dieci anni tante cose sono accadute: pensiamo alle tristi vicende che hanno coinvolto l'Iraq e la Siria, agli sconvolgimenti dello stesso Paese dei Cedri. Ci sono state anche alcune luci di speranza, come la firma ad Abu Dhabi del Documento sulla fratellanza umana. Sarà necessario verificare sul campo i frutti del Sinodo per il Medio Oriente; intanto occorre trovare strumenti aggiornati e modalità adatte per esprimere vicinanza alle Chiese della regione. È da auspicare, inoltre, che riprendano i lavori del tavolo di coordinamento sulla Siria e l'Iraq avviato alcuni anni fa, inserendo anche il Libano nella riflessione comune.

Continuate, vi prego, a tenere dinanzi agli occhi l'icona del buon Samaritano: lo avete fatto e so che continuerete a farlo anche per il dramma causato dal conflitto che dal Tigray ha nuovamente ferito l'Etiopia e in parte la vicina Eritrea, e soprattutto per l'amata e martoriata Ucraina. Là si è tornati al dramma di Caino e Abele; è stata scatenata una violenza che distrugge la vita, una violenza luciferina, diabolica, alla quale noi credenti siamo chiamati a reagire con la forza della preghiera, con l'aiuto concreto della carità, con ogni mezzo cristiano perché le armi lascino il posto ai negoziati. Vorrei ringraziarvi per aver contribuito a portare la carezza della Chiesa e del Papa in Ucraina e nei Paesi ove sono stati accolti i rifugiati. Nella fede sappiamo che le alture della superbia e dell'idolatria umane saranno abbassate, e colmate le valli della desolazione e delle lacrime, ma vorremmo anche che si compia presto la profezia di pace di Isaia: che un popolo non alzi più la mano contro un altro popolo, che le spade diventino

aratri e le lance falci.¹ Invece, tutto sembra andare nella direzione opposta: il cibo diminuisce e il fragore delle armi aumenta. È lo schema cainico che regge oggi la storia. Non smettiamo perciò di pregare, di digiunare, di soccorrere, di lavorare perché i sentieri della pace trovino spazio nella giungla dei conflitti.

Vi benedico di cuore, grato per tutto quello che fate. Per favore, non dimenticatevi di pregare anche per me. Grazie.

## VI

Ad Membra Commissionis Mixtae Internationalis pro Dialogo theologico inter Ecclesiam catholicam et Ecclesias orthodoxas orientales.\*

Cari fratelli!

«Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo!». Anch'io, con le parole dell'Apostolo Paolo, «rendo grazie continuamente al mio Dio per voi». Grazie per la vostra presenza, cari membri della Commissione per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse orientali, grazie per il vostro prezioso lavoro: sono lieto di rivedervi a tre anni di distanza dal nostro ultimo incontro. E sono riconoscente a Sua Grazia il Vescovo Kyrillos per le cordiali parole che mi ha rivolto.

State per concludere un importante studio sui Sacramenti, un documento che dimostra l'esistenza di un ampio consenso e che, con l'aiuto di Dio, potrà segnare un nuovo passo in avanti verso la piena comunione. Tale tematica mi ispira tre brevi spunti che vorrei condividere con voi.

Primo: l'ecumenismo è essenzialmente battesimale. È nel Battesimo che si trova il fondamento della comunione tra i cristiani e l'anelito verso la piena unità visibile. È grazie a questo Sacramento che possiamo affermare con l'Apostolo Paolo: «Noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo».<sup>2</sup> In un solo corpo: progredire verso il mutuo riconoscimento di questo Sacramento basilare mi sembra essenziale per giungere a confessare insieme all'Apostolo «un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo».<sup>3</sup>

In secondo luogo, l'ecumenismo ha sempre un carattere pastorale. Tra le nostre Chiese che condividono la successione apostolica, l'ampio consenso rilevato dalla vostra Commissione non solo sul Battesimo, ma anche sugli altri Sacramenti, dovrebbe incoraggiarci ad approfondire un ecumenismo pastorale. In questo senso, anche senza essere in piena comunione, sono

<sup>\*</sup> Die 23 Iunii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor 1, 3-4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1 Cor 12, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ef 4, 5.

già stati firmati accordi pastorali con alcune Chiese ortodosse orientali, che permettono ai fedeli di «partecipare ai mezzi della grazia». 4 Penso, in particolare, alla Dichiarazione congiunta firmata nel 1984 da Papa Giovanni Paolo II e dal Patriarca Mar Ignatius Zakka I Iwas della Chiesa siro-ortodossa d'Antiochia, che in determinate circostanze autorizza i fedeli a ricevere i sacramenti della Penitenza, dell'Eucaristia e dell'Unzione degli infermi nell'una o nell'altra comunità. Penso anche all'accordo sui matrimoni misti concluso nel 1994 tra la Chiesa cattolica e la Chiesa siroortodossa malankarese. Tutto ciò è stato possibile guardando alla realtà concreta dei membri del Popolo di Dio e al loro bene, superiore alle idee e alle divergenze storiche: guardando all'importanza che nessuno sia lasciato privo dei mezzi della Grazia. Ora, sulla base del consenso teologico rilevato dalla vostra Commissione, non sarebbe possibile estendere e moltiplicare tali accordi pastorali, soprattutto in contesti in cui i nostri fedeli si trovano in situazione di minoranza e di diaspora? È una sfida, questa domanda, è una sfida. Possa lo Spirito Santo ispirarci i modi per andare avanti su questo cammino, che guarda il bene delle persone, il bene delle anime, il bene del popolo di Dio, nostro, tutto, e non distinzioni morali o teologiche o ideologiche. Il bene, la gente, è lì. Gesù Cristo si è incarnato, si è fatto uomo, membro del popolo fedele di Dio. Non si è fatto idea, no, si è fatto uomo. E noi dobbiamo cercare sempre il bene degli uomini e del popolo fedele di Dio.

A partire da questo un terzo spunto: l'ecumenismo esiste già come realtà anzitutto locale. Molti fedeli – penso soprattutto a quelli in Medio Oriente ma anche a quanti sono emigrati in Occidente – vivono già l'ecumenismo della vita nella quotidianità delle loro famiglie, del lavoro, delle frequentazioni di ogni giorno. E sperimentano spesso insieme l'ecumenismo della sofferenza, nella comune testimonianza al nome di Cristo talvolta pure a costo della vita. L'ecumenismo teologico dovrebbe dunque riflettere non solo sulle differenze dogmatiche sorte nel passato, ma anche sull'esperienza attuale dei nostri fedeli. In altre parole, il dialogo sulla dottrina potrebbe adeguarsi teologicamente al dialogo della vita che si sviluppa nelle relazioni locali e

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Unitatis redintegratio, 8.

quotidiane delle nostre Chiese, le quali costituiscono un vero e proprio luogo teologico. Per me questo conta per promuovere un pensiero. A questo proposito, per accrescere una maggiore conoscenza fraterna, mi rallegro della vostra iniziativa volta a promuovere visite di studio di giovani sacerdoti e monaci di ciascuna Chiesa. Tre settimane fa ho avuto la gioia di ricevere una delegazione giunta a Roma, su invito del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, per incontrare la Chiesa cattolica. Questa è la via, incontrarsi fraternamente per ascoltarsi, condividere e camminare insieme. È l'ecumenismo del camminare insieme, che si fa camminando, non solo con le idee, si fa camminando. Ed è bello coinvolgere nell'avvicinamento delle nostre Chiese le giovani generazioni, attive nella comunità locali, perché il dialogo sulla dottrina proceda insieme al dialogo della vita.

Dimensioni battesimale, pastorale e locale: tre prospettive ecumeniche che mi sembrano importanti nel cammino verso la piena comunione. Cari fratelli, vi rinnovo la gratitudine per la vostra visita e, attraverso di voi, vorrei estendere il saluto ai miei venerabili e cari Fratelli Capi delle Chiese ortodosse orientali. La prossima fase del vostro dialogo si concentrerà sulla Vergine Maria nell'insegnamento e nella vita della Chiesa. Già da ora affidiamo il vostro lavoro all'intercessione della Madre di Dio. Se siete d'accordo, possiamo invocarla recitando insieme le parole di questa antica preghiera: "Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta".

Grazie tante, e preghiamo gli uni per gli altri.

#### VII

#### Ad Membra Itineris Neocatechumenalis.\*

Abbiamo sentito la missione di Gesù: "Andate, date testimonianza, predicate il Vangelo". E da quel giorno gli apostoli, i discepoli, la gente tutta è andata avanti con la stessa forza di quello che Gesù aveva dato loro: è la forza che viene dallo Spirito. "Andate e predicate... Battezzate...".

Ma sappiamo che, una volta che abbiamo battezzato, la comunità che nasce da quel Battesimo è libera, è una nuova Chiesa; e noi dobbiamo lasciarla crescere, aiutarla a crescere con le proprie modalità, con la propria cultura... È questa la storia dell'evangelizzazione. Tutti uguali in quanto alla fede: credo in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, il Figlio che si è incarnato, è morto e risorto per noi, lo Spirito che ci aiuta e ci fa crescere: la stessa fede. Ma tutti con la modalità della propria cultura o della cultura del posto dove è stata predicata la fede.

E questo lavoro, questa ricchezza pluriculturale del Vangelo, che nasce dalla predicazione di Gesù Cristo e si fa cultura, è un po' la storia della Chiesa: tante culture ma lo stesso Vangelo. Tanti popoli, lo stesso Gesù Cristo. Tante buone volontà, lo stesso Spirito. E a questo siamo chiamati: andare avanti con la forza dello Spirito, portando il Vangelo nel cuore e nelle mani. Il Vangelo di Gesù Cristo, non il mio: è di Gesù Cristo, che si adegua alle diverse culture, ma è lo stesso. La fede cresce, la fede si incultura, ma la fede è sempre la stessa.

Questo spirito missionario, cioè di lasciarsi inviare, è un'ispirazione per tutti voi. Vi ringrazio di questo, e vi chiedo docilità allo Spirito che vi invia, docilità e obbedienza a Gesù Cristo nella sua Chiesa. Tutto nella Chiesa, niente fuori dalla Chiesa. Questa è la spiritualità che deve accompagnarci sempre: predicare Gesù Cristo con la forza dello Spirito nella Chiesa e con la Chiesa. E quello che è il capo – diciamo – delle diverse Chiese è il

<sup>\*</sup> Die 27 Iunii 2022.

vescovo: sempre andare avanti con il vescovo, sempre. È lui il capo della Chiesa, in questo Paese, in questo Stato...

Andate avanti. Coraggio! Grazie della vostra generosità. Non dimenticatevi dello sguardo di Gesù, che ha inviato ognuno di voi a predicare e a obbedire alla Chiesa. Grazie tante!

#### VIII

#### Ad Delegationem Patriarchatus Oecumenici Constantinopolitani.\*

Eminenza, cari fratelli!

vi do il benvenuto, grato per la vostra visita e per le cortesi parole che mi avete rivolto. Ieri avete partecipato alla festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo: la vostra presenza alla Liturgia eucaristica è stata motivo di grande gioia per me e per tutti, perché ha manifestato visibilmente la vicinanza e la carità fraterna della Chiesa di Costantinopoli nei riguardi della Chiesa di Roma. Vi chiedo di portare il mio saluto e la mia gratitudine al caro Fratello Bartolomeo, Patriarca Ecumenico, e al Santo Sinodo, che vi hanno inviato qui tra noi.

Il tradizionale scambio di delegazioni tra le nostre Chiese in occasione delle rispettive feste patronali è un segno tangibile che il tempo della distanza e dell'indifferenza, durante il quale si pensava che le divisioni fossero un fatto irrimediabile, è stato superato. Oggi, ringraziando Dio, in obbedienza alla volontà del nostro Signore Gesù Cristo e con la guida dello Spirito Santo, le nostre Chiese portano avanti un fraterno e proficuo dialogo e sono impegnate in modo convinto e irreversibile nel cammino verso il ristabilimento della piena comunione.

A tale proposito, vorrei rivolgere un pensiero riconoscente a coloro che hanno avviato questo percorso. In particolare mi è caro ricordare, a qualche giorno dal cinquantesimo anniversario della scomparsa, l'indimenticabile Patriarca Ecumenico Athenagoras, pastore saggio e coraggioso che continua ad essere per me e per tanti fonte di ispirazione. Egli diceva: "Chiese sorelle, popoli fratelli".

Chiese sorelle, popoli fratelli: la riconciliazione tra cristiani separati, quale contributo alla pacificazione dei popoli in conflitto, risulta oggi quanto mai attuale, mentre il mondo è sconvolto da un'aggressione bellica crudele e insensata, nella quale tanti cristiani combattono tra di loro. Ma di fronte allo scandalo della guerra anzitutto non c'è da fare considerazioni: c'è da piangere, soccorrere e convertirsi. C'è da piangere le vittime e il troppo sangue sparso, la morte di tanti innocenti, i traumi di famiglie, città, di

<sup>\*</sup> Die 30 Iunii 2022.

un intero popolo: quanta sofferenza in chi ha perso gli affetti più cari ed è costretto ad abbondonare la propria casa e la propria patria! C'è poi da soccorrere questi fratelli e sorelle: è un richiamo alla carità che, in quanto cristiani, siamo tenuti a esercitare nei riguardi di Gesù migrante, povero e ferito. Ma c'è anche da convertirsi per capire che conquiste armate, espansioni e imperialismi non hanno nulla a che vedere con il Regno che Gesù ha annunciato, con il Signore della Pasqua che nel Getsemani chiese ai discepoli di rinunciare alla violenza, di rimettere la spada al suo posto «perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno»;¹ e troncando ogni obiezione disse: «Basta!».²

Chiese sorelle, popoli fratelli: la ricerca dell'unità dei cristiani non è dunque solo una questione interna alle Chiese. È una condizione imprescindibile per la realizzazione di un'autentica fraternità universale, che si manifesta nella giustizia e nella solidarietà verso tutti. A noi cristiani si impone pertanto una seria riflessione: quale mondo vorremmo che emerga dopo questa terribile vicenda di scontri e contrapposizioni? E quale apporto siamo pronti a offrire ora per una umanità più fraterna? Come credenti non possiamo che attingere le risposte a tali domande nel Vangelo: in Gesù, che ci invita ad essere misericordiosi e mai violenti, perfetti come il Padre senza adeguarci al mondo.<sup>3</sup> Aiutiamoci, cari fratelli, a non cedere alla tentazione di imbavagliare la novità dirompente del Vangelo con le seduzioni del mondo e di trasformare il Padre di tutti, che «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti»,4 nel dio delle proprie ragioni e delle proprie nazioni. Cristo è la nostra pace, colui che incarnandosi, morendo e risorgendo per tutti ha abbattuto i muri di inimicizia e di separazione tra gli uomini. Da Lui ripartiamo, per comprendere che non è più il tempo di regolare le agende ecclesiali secondo le logiche di potere e convenienza del mondo, ma secondo l'audace profezia di pace del Vangelo. Con umiltà e tanta preghiera, ma anche con coraggio e parresia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 26, 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lc 22, 51.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr Mt 5, 48.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr v. 45.

 $<sup>^5</sup>$  Cfr Ef 2, 14.

Un segno di speranza, nel cammino verso il ristabilimento della piena comunione, viene dalla riunione del Comitato di coordinamento della Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa che, dopo un'interruzione di due anni a causa della pandemia, ha avuto luogo lo scorso maggio. Attraverso di Lei, cara Eminenza, in quanto Co-presidente ortodosso della Commissione, desidero ringraziare Sua Eminenza Eugenios, Arcivescovo di Creta, e Sua Eminenza Prodromos, Metropolita di Rethymno, per la generosa e fraterna ospitalità offerta ai membri del Comitato. Auspico che il dialogo teologico progredisca promuovendo una mentalità nuova che, conscia degli errori del passato, porti a guardare sempre più insieme al presente e al futuro, senza lasciarci intrappolare nei pregiudizi di altre epoche. Non accontentiamoci di una "diplomazia ecclesiastica" per rimanere gentilmente sulle proprie idee, ma camminiamo insieme da fratelli: preghiamo gli uni per gli altri, lavoriamo gli uni con gli altri, sosteniamoci vicendevolmente guardando a Gesù e al suo Vangelo. Questa è la via perché la novità di Dio non sia tenuta in ostaggio dalla condotta dell'uomo vecchio.6

Cari membri della Delegazione, i santi fratelli Pietro e Andrea intercedano per noi e ottengano la benedizione di Dio, Padre buono, sul nostro cammino e sul mondo intero. Io vi ringrazio di cuore e vi chiedo, per favore, di non dimenticarvi di pregare per me e per il mio ministero.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr Ef 4, 22-24.

#### IX

Ad Delegationem International Jewish Committee on Interreligious Consultations.\*

### Saluto del Santo Padre consegnato alla Delegazione dal Cardinale Kurt Koch

Cari amici!

Do il mio benvenuto a voi, leaders del Comitato internazionale ebraico per consultazioni interreligiose. La vostra organizzazione è stata creata nel 1970 con lo scopo di promuovere e accompagnare il dialogo interreligioso in tutto il mondo. Essa riunisce molte grandi organizzazioni ebraiche, con sede specialmente negli Stati Uniti d'America. Fin dagli inizi è in contatto con la Commissione della Santa Sede per i rapporti religiosi con l'ebraismo, e insieme ad essa organizza regolarmente conferenze congiunte su temi di attualità. In occasione dell'ultima vostra riunione qui a Roma, nel maggio 2019, ricordo di aver salutato il vostro gruppo all'udienza generale in Piazza San Pietro.

Nei nostri tempi turbolenti, è di grande importanza che ebrei e cristiani si incontrino, e sempre più lavorino insieme, per cercare di contrastare certe tendenze negative delle nostre società occidentali: l'idolatria dell'io e del denaro; l'individualismo esasperato; la cultura dell'indifferenza e dello scarto. Siamo chiamati a testimoniare insieme il Dio della misericordia e della giustizia, che ama e si prende cura delle persone; e possiamo farlo attingendo dal patrimonio spirituale che in parte condividiamo e che abbiamo la responsabilità di custodire e approfondire.

Le nostre tradizioni religiose ci chiedono di affrontare le discordie, le divergenze e i conflitti non in modo aggressivo, ma senza pregiudizi e con intenzioni pacifiche, al fine di trovare punti di convergenza accettabili da tutti. In ogni caso, l'odio e la violenza sono incompatibili con la nostra fede nel «Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà». Ebrei e cristiani, siamo chiamati a comportarci in modo tale da assomigliare il più possibile al nostro Creatore e Padre. Questo – lo

<sup>\*</sup> Die 30 Iunii 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es 34, 6.

sappiamo – diventa molto difficile quando siamo fatti oggetto di soprusi e persecuzioni, come è avvenuto spesso nella storia e purtroppo avviene anche oggi. A tale proposito, colgo questa occasione per ribadire l'impegno della Chiesa Cattolica nel contrastare ogni forma di antisemitismo, soprattutto attraverso l'azione preventiva, cioè sul piano educativo, sia nelle famiglie, sia nelle comunità parrocchiali e nelle scuole, sia nelle aggregazioni laicali.

Ritornando al dialogo interreligioso, esso è un segno dei nostri tempi, un segno direi provvidenziale, nel senso che è Dio stesso, nel suo disegno sapiente, a ispirare a leaders religiosi e a tante persone comuni il desiderio di incontrarsi e conoscersi nel rispetto delle differenze religiose. Questa è una via maestra per far crescere nel mondo la fraternità e la pace. Rafforzando il dialogo possiamo resistere all'estremismo, che purtroppo è una patologia che può manifestarsi anche nelle religioni. Preghiamo il Signore di guidarci sempre più in questo cammino di dialogo e fraternità.

Cari amici, vi ringrazio della vostra visita. Che la benedizione di Dio vi accompagni e renda fruttuoso il vostro lavoro al servizio della conoscenza reciproca e della collaborazione. E, per favore, nelle vostre preghiere, ricordatevi anche di me. Grazie!

#### **NUNTII**

T

#### Occasione VI Diei Mundialis Pauperum (13 Novembris 2022).

Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9)

1. «Gesù Cristo [...] si è fatto povero per voi» (cfr 2 Cor 8, 9). Con queste parole l'apostolo Paolo si rivolge ai primi cristiani di Corinto, per dare fondamento al loro impegno di solidarietà con i fratelli bisognosi. La Giornata Mondiale dei Poveri torna anche quest'anno come sana provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante povertà del momento presente.

Qualche mese fa, il mondo stava uscendo dalla tempesta della pandemia, mostrando segni di recupero economico che avrebbe restituito sollievo a milioni di persone impoverite dalla perdita del lavoro. Si apriva uno squarcio di sereno che, senza far dimenticare il dolore per la perdita dei propri cari, prometteva di poter tornare finalmente alle relazioni interpersonali dirette, a incontrarsi di nuovo senza più vincoli o restrizioni. Ed ecco che una nuova sciagura si è affacciata all'orizzonte, destinata ad imporre al mondo un scenario diverso.

La guerra in Ucraina è venuta ad aggiungersi alle guerre regionali che in questi anni stanno mietendo morte e distruzione. Ma qui il quadro si presenta più complesso per il diretto intervento di una "superpotenza", che intende imporre la sua volontà contro il principio dell'autodeterminazione dei popoli. Si ripetono scene di tragica memoria e ancora una volta i ricatti reciproci di alcuni potenti coprono la voce dell'umanità che invoca la pace.

2. Quanti poveri genera l'insensatezza della guerra! Dovunque si volga lo sguardo, si constata come la violenza colpisca le persone indifese e più deboli. Deportazione di migliaia di persone, soprattutto bambini e bambine, per sradicarle e imporre loro un'altra identità. Ritornano attuali le parole del Salmista di fronte alla distruzione di Gerusalemme e all'esilio dei giovani ebrei: «Lungo i fiumi di Babilonia / là sedevamo e piangevamo / ricordandoci di Sion. / Ai salici di quella terra / appendemmo le nostre cetre, / perché là ci chiedevano parole di canto, / coloro che ci avevano deportato, / allegre canzoni i nostri oppressori. / [...] Come cantare i canti del Signore / in terra straniera?» (Sal 137, 1-4).

Sono milioni le donne, i bambini, gli anziani costretti a sfidare il pericolo delle bombe pur di mettersi in salvo cercando rifugio come profughi nei Paesi confinanti. Quanti poi rimangono nelle zone di conflitto, ogni giorno convivono con la paura e la mancanza di cibo, acqua, cure mediche e soprattutto degli affetti. In questi frangenti la ragione si oscura e chi ne subisce le conseguenze sono tante persone comuni, che vengono ad aggiungersi al già elevato numero di indigenti. Come dare una risposta adeguata che porti sollievo e pace a tanta gente, lasciata in balia dell'incertezza e della precarietà?

3. In questo contesto così contraddittorio viene a porsi la VI Giornata Mondiale dei Poveri, con l'invito – ripreso dall'apostolo Paolo – a tenere lo sguardo fisso su Gesù, il quale «da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8, 9). Nella sua visita a Gerusalemme, Paolo aveva incontrato Pietro, Giacomo e Giovanni i quali gli avevano chiesto di non dimenticare i poveri. La comunità di Gerusalemme, in effetti, si trovava in gravi difficoltà per la carestia che aveva colpito il Paese. E l'Apostolo si era subito preoccupato di organizzare una grande colletta a favore di quei poveri. I cristiani di Corinto si mostrarono molto sensibili e disponibili. Su indicazione di Paolo, ogni primo giorno della settimana raccolsero quanto erano riusciti a risparmiare e tutti furono molto generosi.

Come se il tempo non fosse mai trascorso da quel momento, anche noi ogni domenica, durante la celebrazione della santa Eucaristia, compiamo il medesimo gesto, mettendo in comune le nostre offerte perché la comunità possa provvedere alle esigenze dei più poveri. È un segno che i cristiani

hanno sempre compiuto con gioia e senso di responsabilità, perché nessun fratello e sorella debba mancare del necessario. Lo attestava già il resoconto di San Giustino, che, nel secondo secolo, descrivendo all'imperatore Antonino Pio la celebrazione domenicale dei cristiani, scriveva così: «Nel giorno chiamato "del Sole" ci si raduna tutti insieme, abitanti delle città o delle campagne e si leggono le memorie degli Apostoli o gli scritti dei profeti finché il tempo lo consente. [...] Si fa quindi la spartizione e la distribuzione a ciascuno degli elementi consacrati e attraverso i diaconi se ne manda agli assenti. I facoltosi e quelli che lo desiderano danno liberamente, ciascuno quello che vuole, e ciò che si raccoglie viene depositato presso il sacerdote. Questi soccorre gli orfani, le vedove, e chi è indigente per malattia o per qualche altra causa, i carcerati, gli stranieri che si trovano presso di noi: insomma, si prende cura di chiunque sia nel bisogno» (*Prima Apologia*, LXVII, 1-6).

4. Tornando alla comunità di Corinto, dopo l'entusiasmo iniziale il loro impegno cominciò a venire meno e l'iniziativa proposta dall'Apostolo perse di slancio. È questo il motivo che spinge Paolo a scrivere in maniera appassionata rilanciando la colletta, «perché, come vi fu la prontezza del volere, così vi sia anche il compimento, secondo i vostri mezzi» (2 Cor 8, 11).

Penso in questo momento alla disponibilità che, negli ultimi anni, ha mosso intere popolazioni ad aprire le porte per accogliere milioni di profughi delle guerre in Medio Oriente, in Africa centrale e ora in Ucraina. Le famiglie hanno spalancato le loro case per fare spazio ad altre famiglie, e le comunità hanno accolto con generosità tante donne e bambini per offrire loro la dovuta dignità. Tuttavia, più si protrae il conflitto, più si aggravano le sue conseguenze. I popoli che accolgono fanno sempre più fatica a dare continuità al soccorso; le famiglie e le comunità iniziano a sentire il peso di una situazione che va oltre l'emergenza. È questo il momento di non cedere e di rinnovare la motivazione iniziale. Ciò che abbiamo iniziato ha bisogno di essere portato a compimento con la stessa responsabilità.

- 5. La solidarietà, in effetti, è proprio questo: condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, perché nessuno soffra. Più cresce il senso della comunità e della comunione come stile di vita e maggiormente si sviluppa la solidarietà. D'altronde, bisogna considerare che ci sono Paesi dove, in questi decenni, si è attuata una crescita di benessere significativo per tante famiglie, che hanno raggiunto uno stato di vita sicuro. Si tratta di un frutto positivo dell'iniziativa privata e di leggi che hanno sostenuto la crescita economica congiunta a un concreto incentivo alle politiche familiari e alla responsabilità sociale. Il patrimonio di sicurezza e stabilità raggiunto possa ora essere condiviso con quanti sono stati costretti a lasciare le loro case e il loro Paese per salvarsi e sopravvivere. Come membri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, responsabilità, fratellanza e solidarietà. E come cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fede e nella speranza il fondamento del nostro essere e del nostro agire.
- 6. È interessante osservare che l'Apostolo non vuole obbligare i cristiani costringendoli a un'opera di carità. Scrive infatti: «Non dico questo per darvi un comando» (2 Cor 8, 8); piuttosto, egli intende «mettere alla prova la sincerità» del loro amore nell'attenzione e premura verso i poveri (cfr ibid.). A fondamento della richiesta di Paolo sta certamente la necessità di aiuto concreto, tuttavia la sua intenzione va oltre. Egli invita a realizzare la colletta perché sia segno dell'amore così come è stato testimoniato da Gesù stesso. Insomma, la generosità nei confronti dei poveri trova la sua motivazione più forte nella scelta del Figlio di Dio che ha voluto farsi povero Lui stesso.

L'Apostolo, infatti, non teme di affermare che questa scelta di Cristo, questa sua "spogliazione", è una «grazia», anzi, «la grazia del Signore nostro Gesù Cristo» (2 Cor 8, 9), e solo accogliendola noi possiamo dare espressione concreta e coerente alla nostra fede. L'insegnamento di tutto il Nuovo Testamento ha una sua unità intorno a questo tema, che trova riscontro anche nelle parole dell'apostolo Giacomo: «Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi; perché,

se uno ascolta la Parola e non la mette in pratica, costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo specchio: appena si è guardato, se ne va, e subito dimentica come era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla» (Gc 1, 22-25).

7. Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in pratica la fede attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno. A volte, invece, può subentrare una forma di rilassatezza, che porta ad assumere comportamenti non coerenti, quale è l'indifferenza nei confronti dei poveri. Succede inoltre che alcuni cristiani, per un eccessivo attaccamento al denaro, restino impantanati nel cattivo uso dei beni e del patrimonio. Sono situazioni che manifestano una fede debole e una speranza fiacca e miope.

Sappiamo che il problema non è il denaro in sé, perché esso fa parte della vita quotidiana delle persone e dei rapporti sociali. Ciò su cui dobbiamo riflettere è, piuttosto, il valore che il denaro possiede per noi: non può diventare un assoluto, come se fosse lo scopo principale. Un simile attaccamento impedisce di guardare con realismo alla vita di tutti i giorni e offusca lo sguardo, impedendo di vedere le esigenze degli altri. Nulla di più nocivo potrebbe accadere a un cristiano e a una comunità dell'essere abbagliati dall'idolo della ricchezza, che finisce per incatenare a una visione della vita effimera e fallimentare.

Non si tratta, quindi, di avere verso i poveri un comportamento assistenzialistico, come spesso accade; è necessario invece impegnarsi perché nessuno manchi del necessario. Non è l'attivismo che salva, ma l'attenzione sincera e generosa che permette di avvicinarsi a un povero come a un fratello che tende la mano perché io mi riscuota dal torpore in cui sono caduto. Pertanto, «nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze. Questa è una scusa frequente negli ambienti accademici,

imprenditoriali o professionali, e persino ecclesiali. [...] Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 201). È urgente trovare nuove strade che possano andare oltre l'impostazione di quelle politiche sociali «concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, mai dei poveri e tanto meno inserita in un progetto che unisca i popoli» (Enc. Fratelli tutti, 169). Bisogna tendere invece ad assumere l'atteggiamento dell'Apostolo che poteva scrivere ai Corinzi: «Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza» (2 Cor 8, 13).

8. C'è un paradosso che oggi come nel passato è difficile da accettare, perché si scontra con la logica umana: c'è una povertà che rende ricchi. Richiamando la "grazia" di Gesù Cristo, Paolo vuole confermare quello che Lui stesso ha predicato, cioè che la vera ricchezza non consiste nell'accumulare «tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano» (Mt 6, 19), ma piuttosto nell'amore vicendevole che ci fa portare i pesi gli uni degli altri così che nessuno sia abbandonato o escluso. L'esperienza di debolezza e del limite che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, e ora la tragedia di una guerra con ripercussioni globali, devono insegnare qualcosa di decisivo: non siamo al mondo per sopravvivere, ma perché a tutti sia consentita una vita degna e felice. Il messaggio di Gesù ci mostra la via e ci fa scoprire che c'è una povertà che umilia e uccide, e c'è un'altra povertà, la sua, che libera e rende sereni.

La povertà che uccide è la miseria, figlia dell'ingiustizia, dello sfruttamento, della violenza e della distribuzione ingiusta delle risorse. È la povertà disperata, priva di futuro, perché imposta dalla cultura dello scarto che non concede prospettive né vie d'uscita. È la miseria che, mentre costringe nella condizione di indigenza estrema, intacca anche la dimensione spirituale, che, anche se spesso è trascurata, non per questo non esiste o non conta. Quando l'unica legge diventa il calcolo del guadagno a fine giornata, allora non si hanno più freni ad adottare la logica dello sfruttamento delle persone: gli altri sono solo dei mezzi. Non esistono più giusto

salario, giusto orario lavorativo, e si creano nuove forme di schiavitù, subite da persone che non hanno alternativa e devono accettare questa velenosa ingiustizia pur di racimolare il minimo per il sostentamento.

La povertà che libera, al contrario, è quella che si pone dinanzi a noi come una scelta responsabile per alleggerirsi della zavorra e puntare sull'essenziale. In effetti, si può facilmente riscontrare quel senso di insoddisfazione che molti sperimentano, perché sentono che manca loro qualcosa di importante e ne vanno alla ricerca come erranti senza meta. Desiderosi di trovare ciò che possa appagarli, hanno bisogno di essere indirizzati verso i piccoli, i deboli, i poveri per comprendere finalmente quello di cui avevano veramente necessità. Incontrare i poveri permette di mettere fine a tante ansie e paure inconsistenti, per approdare a ciò che veramente conta nella vita e che nessuno può rubarci: l'amore vero e gratuito. I poveri, in realtà, prima di essere oggetto della nostra elemosina, sono soggetti che aiutano a liberarci dai lacci dell'inquietudine e della superficialità.

Un padre e dottore della Chiesa, San Giovanni Crisostomo, nei cui scritti si incontrano forti denunce contro il comportamento dei cristiani verso i più poveri, scriveva: «Se non puoi credere che la povertà ti faccia diventare ricco, pensa al Signore tuo e smetti di dubitare di questo. Se egli non fosse stato povero, tu non saresti ricco; questo è straordinario, che dalla povertà derivò abbondante ricchezza. Paolo intende qui con "ricchezze" la conoscenza della pietà, la purificazione dai peccati, la giustizia, la santificazione e altre mille cose buone che ci sono state date ora e sempre. Tutto ciò lo abbiamo grazie alla povertà » (Omelie sulla II Lettera ai Corinzi, 17,1).

9. Il testo dell'Apostolo a cui si riferisce questa VI Giornata Mondiale dei Poveri presenta il grande paradosso della vita di fede: la povertà di Cristo ci rende ricchi. Se Paolo ha potuto dare questo insegnamento – e la Chiesa diffonderlo e testimoniarlo nei secoli – è perché Dio, nel suo Figlio Gesù, ha scelto e percorso questa strada. Se Lui si è fatto povero per noi, allora la nostra stessa vita viene illuminata e trasformata, e acquista un valore che il mondo non conosce e non può dare. La ricchezza di Gesù è il suo amore, che non si chiude a nessuno e a tutti va incontro, soprattutto a quanti sono emarginati e privi del necessario. Per amore ha spogliato

sé stesso e ha assunto la condizione umana. Per amore si è fatto servo obbediente, fino a morire e a morire in croce (cfr Fil 2, 6-8). Per amore si è fatto «pane di vita» (Gv 6, 35), perché nessuno manchi del necessario e possa trovare il cibo che nutre per la vita eterna. Anche ai nostri giorni sembra difficile, come lo fu allora per i discepoli del Signore, accettare questo insegnamento (cfr Gv 6, 60); ma la parola di Gesù è netta. Se vogliamo che la vita vinca sulla morte e la dignità sia riscattata dall'ingiustizia, la strada è la sua: è seguire la povertà di Gesù Cristo, condividendo la vita per amore, spezzando il pane della propria esistenza con i fratelli e le sorelle, a partire dagli ultimi, da quanti mancano del necessario, perché sia fatta uguaglianza, i poveri siano liberati dalla miseria e i ricchi dalla vanità, entrambe senza speranza.

10. Il 15 maggio scorso ho canonizzato Fratel Charles de Foucauld, un uomo che, nato ricco, rinunciò a tutto per seguire Gesù e diventare con Lui povero e fratello di tutti. La sua vita eremitica, prima a Nazaret e poi nel deserto sahariano, fatta di silenzio, preghiera e condivisione, è una testimonianza esemplare di povertà cristiana. Ci farà bene meditare su queste sue parole: «Non disprezziamo i poveri, i piccoli, gli operai; non solo essi sono i nostri fratelli in Dio, ma sono anche quelli che nel modo più perfetto imitano Gesù nella sua vita esteriore. Essi ci rappresentano perfettamente Gesù, l'Operaio di Nazaret. Sono primogeniti tra gli eletti, i primi chiamati alla culla del Salvatore. Furono la compagnia abituale di Gesù, dalla sua nascita alla sua morte [...]. Onoriamoli, onoriamo in essi le immagini di Gesù e dei suoi santi genitori [...]. Prendiamo per noi [la condizione] che egli ha preso per sé [...]. Non cessiamo mai di essere in tutto poveri, fratelli dei poveri, compagni dei poveri, siamo i più poveri dei poveri come Gesù, e come lui amiamo i poveri e circondiamoci di loro» (Commenti al Vangelo di Luca, Meditazione 263). Per Fratel Charles queste non furono solo parole, ma stile concreto di vita, che lo portò a condividere con Gesù il dono della vita stessa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meditazione n. 263 su Lc 2, 8-20: C. De FOUCAULD, La Bonté de Dieu. Méditations sur les saints Evangiles (1), Nouvelle Cité, Montrouge 1996, 214-216.

Questa VI Giornata Mondiale dei Pover diventi un'opportunità di grazia, per fare un esame di coscienza personale e comunitario e domandarci se la povertà di Gesù Cristo è la nostra fedele compagna di vita.

Roma, San Giovanni in Laterano, 13 giugno 2022, Memoria di Sant'Antonio di Padova.

#### **FRANCESCO**

#### П

Occasione I Congregationis Statuum Partium Pactionis de interdictione armorum atomicorum (Vindobonae, 21 Iunii 2022).

To His Excellency Ambassador Alexander Kmentt President of the First Meeting of States Parties to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

I am pleased to greet you and the other distinguished participants on the occasion of this First Meeting of States Parties to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.

In my message to the diplomatic conference convened five years ago to negotiate this Treaty, I asked: "Why give ourselves this demanding and forward-looking goal [of a world without nuclear weapons] in the present international context characterized by an unstable climate of conflict, which is both cause and indication of the difficulties encountered in advancing and strengthening the process of nuclear disarmament and nuclear non-proliferation?".

At this particular moment in history where the world seems to be at a crossroads, the courageous vision of this legal instrument, strongly inspired by ethical and moral arguments, appears ever more timely. Indeed, this meeting takes place at a moment that inevitably calls for a deeper reflection on security and peace. In the current context, speaking of or advocating disarmament may seem paradoxical to many. However, we need to remain aware of the dangers of short-sighted approaches to national and international security and the risks of proliferation. As we know all too well, the price for not doing so is inevitably paid by the number of innocent lives taken and measured in terms of carnage and destruction. As a result, I emphatically renew my appeal to silence all weapons and eliminate the causes of conflicts through tireless recourse to negotiations: "Those who wage war [...] forget humanity!".<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Message to the United Nations Conference to Negotiate a Legally Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons, Leading Towards Their Total Elimination, 23 March 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> After the Angelus, 27 February 2022.

Peace is indivisible, and to be truly just and lasting, it has to be universal. It is deceptive and self-defeating reasoning to think that the security and peace of some is disconnected from the collective security and peace of others. This is also one of the lessons that the Covid-19 pandemic has tragically demonstrated. "The security of our own future depends on guaranteeing the peaceful security of others, for if peace, security and stability are not established globally, they will not be enjoyed at all. Individually and collectively, we are responsible for the present and future well-being of our brothers and sisters".

The Holy See has no doubt that a world free from nuclear weapons is both necessary and possible. In a system of collective security, there is no place for nuclear weapons and other weapons of mass destruction. Indeed, "if we take into consideration the principal threats to peace and security with their many dimensions in this multipolar world of the twenty-first century as, for example, terrorism, asymmetrical conflicts, cybersecurity, environmental problems, poverty, not a few doubts arise regarding the inadequacy of nuclear deterrence as an effective response to such challenges. These concerns are even greater when we consider the catastrophic humanitarian and environmental consequences that would follow from any use of nuclear weapons, with devastating, indiscriminate and uncontainable effects, over time and space". Nor can we ignore the precariousness arising from the simple maintenance of these weapons: the risk of accidents, involuntary or otherwise, that could lead to very troubling scenarios.

Nuclear weapons are a costly and dangerous liability. They represent a "risk multiplier" that provides only an illusion of a "peace of sorts". Here, I wish to reaffirm that the use of nuclear weapons, as well as their mere possession, is immoral. Trying to defend and ensure stability and peace through a false sense of security and a "balance of terror", sustained by a mentality of fear and mistrust inevitably ends up poisoning relationships between peoples and obstructing any possible form of real dialogue. Pos-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Message to the Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons, 7 December 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Message to the United Nations Conference to Negotiate a Legally Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons, Leading Towards Their Total Elimination, 23 March 2017.

session leads easily to threats of their use, becoming a sort of "blackmail" that should be repugnant to the consciences of humanity.

In this regard "unless this process of disarmament be thorough-going and complete, and reach men's very souls, it is impossible to stop the arms race or to reduce armaments or – and this is the main thing – ultimately to abolish them entirely. Everyone must sincerely cooperate in the effort to banish fear and the anxious expectation of war from men's minds".<sup>5</sup>

For these reasons, it is important to recognize a global and pressing need for responsibility on multiple levels. Such responsibility is shared by everyone and lies on two levels: first, on a public level, as States members of the same family of nations. Secondly, on a personal level, as individuals and members of the same human family, and as people of good will. Whatever our role or status may be, each of us bears various degrees of responsibility: how can we possibly envisage pushing the button to launch a nuclear bomb? How can we, in good conscience, be engaged in modernizing nuclear arsenals? It is fitting that this Treaty also recognizes that education for peace can play an important role, helping young people become aware of the risks and consequences of nuclear weapons for current and future generations.

Existing disarmament treaties are more than just legal obligations. They are also moral commitments based on trust among States and among their representatives, rooted in the trust that citizens place in their governments, with ethical consequences for current and future generations of humanity. Adherence to, and respect for, international disarmament agreements and international law is not a form of weakness. On the contrary, it is a source of strength and responsibility since it increases trust and stability. Furthermore, as is the case with this Treaty, it provides for international cooperation and assistance to victims as well as to the environment: here my thoughts go to the Hibakusha, the survivors of the bombing of Hiroshima and Nagasaki, and to all the victims of nuclear arms testing.

In conclusion, as you lay the foundation for the implementation of this Treaty, I wish to encourage you, representatives of States, international

 $<sup>^{5}\,</sup>$  Pope John XXIII,  $Pacem\ in\ Terris,\ 11$  April 1963, n. 113.

organizations and civil society, to continue along your chosen path of promoting a culture of life and peace based upon the dignity of the human person and the awareness that we are all brothers and sisters. For its part, the Catholic Church remains irrevocably committed to promoting peace between peoples and nations and fostering education for peace throughout its institutions. This is a duty to which the Church feels bound before God and every man and woman in our world. May the Lord bless each of you and your efforts in the service of justice and peace.

From the Vatican, 21 June 2022

#### **FRANCIS**

#### **NUNTIUS TELEVISIFICUS**

#### Ad participes Vigiliae Oecumenicae Pentecostes a coetu CHARIS compositae.\*

En el libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos: después de su Resurrección, «durante cuarenta días, Jesús se les apareció y les habló acerca del Reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos les ordenó: No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado: Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo» (1, 3-5). Y más adelante agrega: «Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra» (1, 8).

Una noche como la de hoy, esos hombres y mujeres temerosos, encerrados en el piso alto de Jerusalén –porque se sabían perseguidos— experimentaron la poderosa presencia del Espíritu Santo, que transformó sus vidas para siempre. Y sus vidas transformadas por el poder del Espíritu, cambiaron la historia.

Esa noche, alrededor del mundo, estamos todos los cristianos, unidos en oración, esperando la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo. Lo esperamos porque no ha venido, ¿Porque no está? No. Ya estaba en el momento de la Creación y está en todos nosotros por el Bautismo que hemos recibido. Cada año, en la vigilia de Pentecostés, queremos tener la misma experiencia vivencial y cierta de su presencia en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras comunidades.

La realidad de hoy en el mundo está marcada por la enfermedad, la pandemia que se ha llevado millones de personas en todo el mundo, y con ella el dolor, el sufrimiento, la ausencia. Y también en tantas partes del mundo, el hambre y pueblos enteros sometidos al exilio. Y la guerra, guerra entre hermanos, guerra entre cristianos, como es el caso de la en este momento, la invasión a Ucrania. También es uno de los ejemplos de esta guerra en todo el mundo: la situación en Yemen, el martirio del pueblo Rohinya y la particular situación del Líbano, entre otros. Guerra.

<sup>\*</sup> Die 4 Iunii 2022.

Y frente a este mundo desgarrado y también temeroso del incierto futuro, surge esta noche la presencia luminosa del Espíritu Santo, quien nos da las fuerzas, que nos da el coraje y la decisión para trabajar incansablemente por la paz que sólo Él puede dar. La paz empieza en las familias, en las relaciones interpersonales, interraciales, en las relaciones entre cristianos y con miembros de otras religiones. La paz comienza en al amor al enemigo, al que no piensa como yo... Solos no podemos, con el Espíritu Santo sí podemos. El odio parece haberse enseñoreado del mundo ahora. Pero hay una fuerza más poderosa que el odio, es la fuerza del amor, del "amor de Dios [que] ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado" (Rom 5, 5).

Mañana, con el poder del Espíritu Santo, busquemos a esa persona que nos ha hecho daño, que no queremos por distintas razones, tal vez dentro de nuestra misma familia, y pidamos perdón, o perdonemos y abracemos. Así empieza la paz. De a poquito, uno más uno. La cultura de la paz, que debemos difundir, comienza así. Los Jefes de Estado trabajarán o no por la paz y serán juzgados por la historia. A cada uno de nosotros nos toca difundir el amor y vencer el odio con nuestras acciones diarias. Y nuestros hijos aprenderán a vivirlo y nuestros nietos aprenderán de ellos, y así podremos hacer algo para que el mundo cambie.

Sí, fuimos llamados a este camino: «Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, dice el Señor, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Samaria, y hasta los confines de la tierra» (Hechos 1, 8).

Esto es lo que deseo para todos ustedes: que reciban la fuerza del Espíritu Santo y que sean testigos. Que Dios los bendiga.

# ACTA CONGREGATIONUM

## CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

#### **AGRIGENTINA**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Michaëlis Archangeli Mariae Antonii Vinti, Sacerdotis dioecesani (1893-1943)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Quam sanctis sacerdotibus egemus! Sanctus sacerdos esse volo, qui purus, humilis, pauper spiritu, ab omnibus rebus discessus sim. Iesu et Maria, custodite, salvate ac me sacerdotem sanctum facite».

Huius orationis fervore Servus Dei Michaëlis Arcangelus Maria Antonius Vinti vitae suae propositum illustravit, quod assidue eum conduxit et, ut per naturae gratiaeque donorum usum necnon perfectum virtutum exercitium fidei in Deum sacerdotalisque caritatis exemplum fieret, egit.

Servus Dei in Sicilia, apud Cryptas, die 18 mensis Ianuarii anno 1893 ortus est. In ecclesia Sanctae Venerae suscepit Baptisma. In fidem a piissimis parentibus instructus, iam a pueritia sacerdotalis vitae vocationis signa ostendit. Seminarium ingressus est atque, a superioribus probatus e a comitibus dilectus, die 9 mensis Iulii anno 1922 ad ordinationem presbyteralem pervenit. Aliquot menses Ciancianam missus est uti archipresbyteri vicarius, ubi puritate modestoque habito eminuit. Cryptas postea rediit ac ecclesiae matris Cryptarum parochi vicarius fuit, dein Purgatorii ecclesiae rector necnon, ab anno 1930, rector ecclesiae Carmeli. Presbyteri vitae pars quam maxime diligebat confessarii ministerium erat: peccatores recipiebat, lumen conscientiis praeferebat, peccatorum accusationem fovebat, dubiis respondebat, animas moderabat, omnes ut sancti fierent hortabatur. Aegrotos laborantesque adpropinquabat.

Servi Dei sanctitatis species eius caritate in Deum gignebatur atque propter magnum vocationis donum grato animo. Populus Dei eo, quod ministerio, cui vocatus erat, summa humilitate omnino cohaereret, capiebatur. Suo precandi modo docebat. Missam quieto ac devoto modo celebrabat nec Evangelii verba explanare umquam praeteribat, ut homines sic aedificarentur. Fideles libenter auscultabant eum, quoniam quoque vim eloquentiae non expromebat ac plebeio sermone saepius utebatur. Matrem Dei diligebat, Beatissimae Virgini Mariae Pompeianae a Sancto Rosario devotus erat necnon carmelitae devotionis signa promovit. Omnibus benevolentiam, mansuetudinem prudentiamque ostendebat. De thesauro cordis sui, quod omnino Dei erat, divitias proferebat, quibus desperatione debilitatorum vel spe destitutorum necessitatibus subvenibat. Egenis largire haud omittebat, quamquam paupertate vivere ipse cogeretur. Silentio invidias iniustitiasque tolerabat, quoad omnia componerentur patientia exspectans. Paenitentiam colebat, et cum medici dissuaderent.

Tenuis gracilisque valetudinis, aestivo tempore anni 1943 infirmitas eius ingravescit. Singula pietate ad mortem Servus Dei se apparavit, quae die 17 mensis Augusti anno 1943 accidit. Quinquaginta annorum erat tantum. Sicuti iam in vita, post mortem quadam clara sanctitatis fama circumdatus est.

Hac ipsa fama Servi Dei Causa Beatificationis et Canonizationis est incepta. Iuxta Curiam ecclesiasticam Agrigentinam a die 7 mensis Novembris anno 1983 ad diem 27 mensis Iunii anno 1997 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridicam validitatem haec Congregatio de Causis Sanctorum die 6 mensis Maii anno 2005 decrevit. Positione confecta, consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei virtutes christianas heroico in gradu excoluisset. Die 5 mensis Maii anno 2020 Consultores Theologi votum adfirmativum protulerunt. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione diei 12 mensis Ianuarii anno 2021 congregati, Servum Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iusti-

tia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Michaëlis Archangeli Mariae Antonii Vinti, Sacerdotis dioecesani, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Ianuarii a.D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

#### TRANENSIS-BAROLENSIS-VIGILIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Rogeri Mariae Caputo, Sacerdotis dioecesani (1907-1980)

#### DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

«Te ipsum offers, ut vitam eucharisticam caritate, adoratione, reparatione ac oratione mecum communices. Mi pauper parvuleque presbyter, diligis me plus quam te ipsum, plus quam cupiditates tuas, plus quam vitam tuam? Domine, tu scis: Iesu, scis me te amare, vel saltem conari».

Doloribus iam consumptus, Servus Dei Rogerus Maria Caputo hoc postremum scripsit. In "solitudine eucharistica", quam ab infantia expertus erat, sacerdotalem suam vocationem complevit, se ut Regnum Dei in universo mundo adveniret impendit itaque, per christianarum virtutum exercitium, ad evangelicam perfectionem pervenit.

Servus Dei die 1 mensis Maii anno 1907 Baruli ortus est ac, una post hebdomada, est baptizatus. Secundo ludii litterarii anno studia intermittere debuit, ut familiae suae necessitatibus subveniret et patri auxilium in re rustica praestaret. Oratorium Sancti Philippi Neri frequentavit et se Venerabilis Servi Dei Raffaelis Dimiccoli, qui Baruli "dominus Bosco" nuncupabatur, spirituali moderationi commisit. Adulescens Actioni Catholicae interfuit Tertioque Sancti Francisci Ordini. Primum Seminarium Vigiliense, postea Seminarium Regionale Melphictense ingressus est. Nonnullum per tempus, ad militiam legitimam praestandam, studia intermittere debuit. Die 25 mensis Iulii anno 1937 presbyteralem ordinationem suscepit.

Paulo tempore in Seminario formatoris munere functus est inde ad pastorale opus, haud communi animarum zelo, se tradidit. Per plus quam saeculi quadrantem parochi Sancti Iacobi Maioris Baruli vicarius fuit. Inter cetera, Scholae Catechisticae feminarum regimen ei mandatum est, qua fructuosissimum vitae suae ministerium inchoavit, videlicet iuvenes sustinendi ut vocationem suam agnoscerent ad sacerdotium, ad consecrationem religiosam, feminarum praesertim, vel ad christianas familias instituendas. Omnes quidem studium eius in vocationum pastoralem magnum recognoverunt. Sanctus Pius a Pietrelcina quoque industriam eius benedixit atque promovit. Servus Dei superiorum fratrumve presbyterorum invidiis maxime

laboravit, quibus docilitate mansuetudineque respondebat. Spe sustentus, caritatem in Ecclesiam et oboedientiam erga superiores numquam amisit nec fidelitatem perseverantiamque, suum ministerium pergens.

Haec apostolica sua fecunditas altissima eucharistica spiritualitate vim trahebat, quam quomodo Missam celebrabat ac plurimas horas in Sanctissimi Sacramenti adoratione degebat patefacebatur. Virginem Sanctam, titulo Odigitriae invocatam, tenero amore diligebat necnon admodum propter suam devotionem in eam, presbyterali eius ordinatione adveniente, nomini suo nomen Mariae adiuxerat. Summa humilitate ministerium pastorale perfecit, Deo placere continenter quaerens ac in caritatem eius quam permultos posset ducere. Prudens confessarius spiritualisque moderator erat atque benignus omnes solacio vel auxilio indigentes attendebat. Cum hominibus diversarum aetatum ac socialium condicionum conversari valebat, necnon temporum signa discernere de quibus ipsum Concilium Oecumenicum Vaticanum II iisdem annis loquebatur.

Una cum Christi patimentis, diuturnam acerbamque infirmitatem suam Deo caritatis donum obtulit. Placide pieque terrenam diem suam die 15 mensis Iunii anno 1980 clausit. Sanctitatis fama, quae iam viventem circumdaverat, progrediente tempore usque increbuit.

Hanc propter famam Servi Dei Causam Beatificationis et Canonizationis incipi statutum est. Iuxta Curiam ecclesiasticam Tranensem-Barolensem-Vigiliensem a die 1 mensis Maii anno 2006 ad diem 25 mensis Iulii anno 2007 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 22 mensis Maii anno 2009 est approbata. Positione confecta, secundum consuetudinem an Servus Dei christianas virtutes heroico in gradu excoluisset disceptatum est. Die 9 mensis Maii anno 2020 Peculiaris Theologorum Consultorum Congressus habitus est, qui votum adfirmativum protulit. Patres Cardinales et Episcopi, die 19 mensis Ianuarii anno 2021 Ordinaria in Sessione congregati, Servum Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroico more exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia,

Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Rogeri Mariae Caputo, Sacerdotis dioecesani, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Ianuarii a.D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$3 S.

 $footnotemark{f BFABIUS}$  Fabene Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

#### LIVEROPOLITANA

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Iosephi a Iesu (in saeculo: Elisabethae Prout), Fundatricis Congregationis Sororum a Sanctissima Cruce et Passione Domini nostri Iesu Christi (1820-1864)

#### DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

«Finis autem praecepti est caritas de corde puro et conscientia bona et fide non ficta» (1 Tim 1, 5).

Per cunctae vitae eius cursum Serva Dei Maria Iosephus a Iesu (in saeculo: Elisabetha Prout) res in qua versabatur oculis fidei interpretari valuit. Caritas sic vocationis eius iter illustravit, religiosae eius consecrationis ambitus imbuit et eam posuit ministrantem pauperioribus, inter quos ea ipsa fieri cupiebat.

Serva Dei Salopiae, Angliae oppidi haud longe a Cambriae finitibus, die 2 mensis Septembris anno 1820 nata est. Catholici patris Anglicanaeque matris, nunnullis diebus post ortum in Anglicana fide est baptizata. Familia in Staffordiae pagum v.d. *Stone* commigravit, ubi beatus Dominicus a Matre Dei (in saeculo: Dominicus Barberi), Congregationis Passionis Iesu Christi, evangelizationis opus gerebat. Beato ipso spirituali moderatore atque sancti Pauli a Cruce devotione cognita, iuvenis Serva Dei ad Catholicam fidem conversa est ac dein in Sororum a Iesu Infante conventum Northamptoniae ingressa est. Paulo post tamen valetudinis causae eam in familiam redire coegerunt.

In paroeciam Sancti Ceaddae accita est, in quodam egeno Mancunii vico, qui undevicesimo saeculo officinis omnino affluens factus erat. Plurimarum opificum familiarum indigentia commota, Serva Dei et aliquae sodales eius communitatem ad egenis benefaciendum inchoaverunt. Religiosum hoc novum feminarum institutum indotatas virgines recipiebat atque mulierum curam puerorumque educationem navabat. Earum vitae Regula largum spatium ad precandum pariterque ad opud faciendum praecipiebat. Sorores Instituti Sacrae Familiae vocabantur, sed postea Sororum Sanctae Crucis et Passionis Domini nostri Iesu Christi nomine notatae sunt. Veste induta, die 21 mensis Novembris anno 1854 Serva Dei vota religiosa nuncupavit

et nomen Mariae Iosephi a Iesu accepit. Omnibus sententiis Generalis Superiorissa electa quoque est.

Serva Dei passionistarum spiritualitatem penitus vixit, alta caritate in Crucem Domini animata. Eucharistiam praecipue diligebat. Plurima industriae negotia a desiderio coram Deo amplius adstandi numquam eam abstraxerunt. Virtutum exercitium via fuit, per quem Christum sacrificio, oboedientia ac sedulitate imitari optavit. Fide eum in egenis patientibusque agnoscebat, spe sui temporis difficultatibus evangelico animo subveniebat, caritate religiosae consecrationis virtutibus necnon fundatricis charismate fructuose omnino usa est. Propositum suum usque purum molestiis atque inimicitiis necnon rerum inopia, quibus habitus eius fortitudine ac temperantia increvit, continenter factum est.

Graviter aegrota apostolicisque operibus confecta, die 11 mensis Ianuarii anno 1864 interivit in conventu, loco v.d. *Sutton* situ, prope Sanctam Helenam, in pago Lancastriensi. Instituti Sorores ab ea fundati necnon omnes qui caritatis eius industriam cognoverunt, se eam sanctam occurrisse putantes, memoriam eius servaverunt atque diffuderunt. Itaque eius sanctitatis fama continenter increbuit.

Hanc ob rem Servae Dei Causa Beatificationis et Canonizationis instructa est. Iuxta Curiam ecclesiasticam Liveropolitanam a die 18 mensis Maii anno 1994 ad diem 4 mensis Septembris anno 1995 Inquisitio dioecesana celebrata est, cui Inquisitio suppletiva a die 30 mensis Maii ad diem 29 mensis Iulii anno 2008 est addicta. De utriusque validitate iuridica haec Congregatio de Causis Sanctorum die 8 mensis Octobris anno 2010 decretum emisit. Positio inde exarata est ac an Serva Dei heroico in gradu virtutes christianas exercuisset est disceptatum. Fausto cum exitu, Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus die 15 mensis Ianuarii anno 2019 habitus est. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione diei 12 mensis Ianuarii anno 2021 congregati, Servam Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes excoluisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Mariae Iosephi a Iesu (in saeculo: Elisabethae Prout), Fundatricis Congregationis Sororum a Sanctissima Cruce et Passione Domini nostri Iesu Christi, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Ianuarii a.D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

B FABIUS FABENE
Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

#### **MATRITENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Iacobi Masarnau Fernández, Christifidelis Laici (1805-1882)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Beatus, qui intellegit de egeno: Dominus beatum faciet eum in terra» (Ps 41, 2.3).

Servus Dei Iacobus Masarnau Fernandez, qualis eminens socius Societatis Sancti Vincentii a Paulo, caritate operosa ut sanctus fieret incitatus est. Beatus Fridericus Ozanam, Societatem instituens, pro sociis eius hoc ipsum quidem cupiverat.

Servus Dei Matriti die 10 mensis Decembris anno 1805 ortus est. Una cum familia sua in plurimis Hispanicis oppidis habitavit dein, cum pater eius praecipua in Regis Domo officia sumeret, Matritum rediit. Iam a pueritia se musicae aptum esse ostendit et adulescentiae tempore mathematicae studia inchoavit. Ad musicam institutionem complendam Lutetiam petivit. Lutetiae Londiniique vixit, ubi professionis, societatis culturaeque stimulos invenit. Fidem catholicam exercebat, at dicis causa tantum.

Anno 1938 quoddam acre animi discrimen ad confessionem generalem adduxit eum, cuius fidei studium, Communione suscepta, funditus mutavit. Conferentias Sancti Vincentii a Paulo ingressus est et fiducia in Providentia veracique caritate erga pauperes statim eminuit. Spiritualem vitam curavit, videlicet cotidie Missae intererat, assidue precabatur Sacramque Scripturam legebat.

Matritum rediit ad musicam docendam. Suum caritatis ministerium tacite in valetudinariis, hospitiis aliisque institutis perrexit. Personans quoque musicamve gratuito docens, solacium multis afferebat. Sanctam Mariam Michaëlam a Sanctissimo Sacramento Desmaisières ad operam pro exclusis mulieribus fundandam auxilio laboris adiuvit. Anno 1849, una cum duobus in eius eodem collegio docentibus, primam Hispanicam Conferentiam Sancti Vincentii a Paulo instituit. Ipse sociorum formationem curabat. Rei publicae commutatione exarsa, Societas diducta est at Servus Dei clam caritatis

opere non desiit et circiter centum familias singulis hebdomadis visitabat. Regno Burbonio restaurato, Servus Dei operam dedit ut Societas denuo ordinaretur, cuius praesidis munere ad annum 1882 functus est.

Servi Dei fidei fervor non tantum vitam eius continenter animavit, sed et multorum caritatem in Deum excitavit, tam ut exemplo suo et plurimas ad vitam consecratam vocationes foveret. Eucharistiam, Virginem Mariam, Sanctos, Sanctum Ioseph Sanctumque Vincentium a Paulo in primis, diligebat. Ecclesiae Summoque Pontifici oboedientiam praestabat. Non modo societatis reique publicae Hispanicae illius temporis vicibus, sed ut Societatis Sancti Vincentii a Paulo apostolatus bene videretur ac reciperetur quoque, valde laboravit. Adversas inter res spem suam et fortitudinem, necnon perseverantiam in bono prudentiamque suam testificatus est. Summa caritate pauperes auscultabat eorumque unumquemque nomine noscebat, et familias eorum adiuvabat. Sic re, zelo suo ac sedulitate, Deum indigentibus adesse nuntiabat.

Aetate defessus atque «labore caritatis» (1 Thess 1, 3) fatigatus, Superiori Consilio se Societatis regimen abdicare certo renuntiavit. Valetudo eius in peius mutavit, tam ut mori se apparare suaderetur. Caritatem usque ad finem exercens, obiit. Dies fuit 14 mensis Decembris anno 1882. Multitudo, quae exequiis eius interfuit, sanctitatis famam, qua in vita iam circundatus erat, patefecit.

Hac perdurante increbrescenteque fama, Servi Dei Causa beatificationis et canonizationis est instructa. Iuxta Curiam ecclesiasticam Matritensem die 5 mensis Iunii anno 1999 Inquisitio Dioecesana inchoata est, quae die 14 mensis Decembris anno 2000 est clausa, cuiusque de iuridica validitate haec Congregatio de Causis Sanctorum die 8 mensis Novembris anno 2002 decretum edidit. Exarata est inde Positio, quae die 30 mensis Octobris anno 2007 Consultorum Historicorum iudicio est subiecta. Inde, consuetas secundum normas, an Servus Dei virtutes christianas heroico in gradu excoluisset disceptatum est. Die 7 mensis Novembris anno 2019 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus, fausto cum exitu, habitus est. Die 19 mensis Ianuarii anno 2021 Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione congregati, Servum Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heorum in modum exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Iacobi Masarnau Fernandez, Christifidelis Laici, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Ianuarii a.D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. 83 S.

B Fabius Fabene Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

#### PISCARIENSIS-PINNESIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Paschalis Canzii, Seminarii Alumni (1914-1930)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Sanctitatis balsamum, quod bona multorum iuvenum vita gignit, Ecclesiae mundique vulnera sanare quit, in illam caritatis plenitudinem referens nos, ad quem ab aeterno vocati sumus: iuvenes sancti, ut ad primam nostram caritatem (cfr Apc~2, 4) redeamus, impellunt» (Franciscus, Adhortatio Apostolica Post-Synodalis «Christus vivit», 50).

Nostri temporis viri mulieresque, et iuvenes praesertim, significantibus egent exemplaribus, quae eos adiuvent ut se ad sanctitatem vocari denuo comperiant. Servus Dei Paschalis Canzii, ab omnibus "Paschalinus" nuncupatus, virtutum exercitio amicitiam Dei expertus est, quem dilexit et cui spem cunctam collocavit.

Servus Dei natus est Bixentii, intra olim dioecesis Pinnensis et Atriensis fines, die 6 mensis Novembris anno 1914. Pater eius vestificina profitebatur. Mater prima fuit catechista eius, id est fidem colere, Virginem Maria Angelumque Custodem exorare, sanctorum intercessionem invocare, sancti Paschalis a Baylon sanctique Gabrielis a Virgine Perdolenti in primis, docuit eum. Mitem atque pudentem indolem maturavit. Scholarum studia navabat ac altari adtractus, fidelis instructusque ministrabat. Domi, una cum fratribus, innocenter "Missam dicere" iocose diligebat.

Servus Dei Seminarium dioecesanum Pinnense anno 1926 ingressus est. Clericali veste induta, summo zelo orationis studiorumque officia gerebat. Spe ad sacerdotium perveniendi omnia faciebat ad vitam in ministerio persolvendo offerendam. Desiderium sui pro Deo animabusque, ante omnes egenis, impendendi sola era vis, quae sustinebat eum. Rebus divinis omnino captum honores suique ipsius adfirmatio minime alliciebant. Perseverantiam in vocatione sua virtutumque incrementum a Corde Christi precans exposcebat.

Maxima eius pietas erat Eucharistica. Virginem Mariam ut eum, sicut iam Sanctum Gabrielem a Virgine Perdolente, in vitae rerum discrimine duceret quaesebat. Alios seminarii alumnos benignitate affabilitateque accipiebat. In pago suo "sanctulus" dicebatur. Paenitentiam agebat, qua sincero animo crucifixam Christi caritatem imitari appetebat. Condiciones in seminario vivendi, iacturae disciplinaque, sacrificia et paenitentia valde corpus eius infirmaverunt.

Hiemalium mensium frigus quidem imminutam eius valetudinem in peius mutavit. Parentes ut domum curaturus rediret suadebant eum, at Servus Dei locum solum, ubi vocatio compleri et caritas sua in Deum ad perfectionem pervenire posset, seminarium maxime putabat. Forti serenoque animo, omnium orationibus sustentus, aliquot ardentis febris diebus laboravit. Paradisi spe animatus, mortem adiit. In seminario Pinnensi die 24 mensis Ianuarii anno 1930 extremum spiritum effudit. Quinque et decem annorum erat. Eius sanctitatis fama usque increvit.

Ideo eius Causa Beatificationis et Canonizationis incepta est. A die 10 mensis Iunii anno 1999 ad diem 1 mensis Aprilis anno 2001 iuxta Curia ecclesiasticam Piscariensem-Pinnensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 1 mensis Februarii anno 2002 est recognita. Positione exarata, consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei virtutes christianas heroico in gradu excoluisset. Die 15 mensis Octobris anno 2019 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus votum positivum protulit. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione diei 19 mensis Ianuarii anno 2021 congregati, Servum Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroico more exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iusti-

tia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Paschalis Canzii, Seminarii Alumni, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Ianuarii a.D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$3 S.

#### ALMERIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Salvatoris Valera Parra Sacerdotis dioecesani, Archipresbyteri et Parochi in oppido v.d. Huércal-Overa (1816-1889)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Vos tantum peto in speculum intueri quod in pago v.d. Huércal-Overa habeo, id est parochum Salvatorem Valera Parra, speculum in quod Episcopus vester quoque intuetur».

Boni Pastoris «qui animam suam ponit pro ovibus» (Io 10, 11) viva imago atque sincerum testimonium fuit Servus Dei Salvator Valera Parra, adeo ut vitae sacerdotalisque virtutis exemplum suo ab Episcopo indicaretur omnibus ad presbyteratum aspirantibus.

Servus Dei in oppido v.d. Huércal-Overa die 27 mensis Februarii anno 1816 ortum duxit. Locus tunc intra fines dioecesis Carthaginensis in Hispania erat, dein ab anno 1957 factus est pars dioecesis Almeriensis. Iam a pueritia caritatis operibus erga egeniores eminebat et ocius vocationis sacerdotalis signa percepit. Ecclesiasticis studiis peractis in Murciano Seminario Sancti Fulgentii, die 13 mensis Martii anno 1840 sancto presbyteratus Ordine Lucenti est auctus.

In suo natali loco uti Cappellanus ministravit ad annum 1849, cum Parochus Sancti Lazari in pago v.d. Alhama de Murcia nominaretur. Christifidelibus illius paroeciae virtuosi sacerdotis, caritatis magnae et humilitatis, memoriam reliquit. Ab anno 1851 Parochus fuit in pago v.d. Huércal-Oveda, deinde quinque per annos in ecclesia Sanctae Mariae Gratiae Carthagine Nova. Summo zelo apostolatum suum exercuit tam inter reclusos carceris Carthaginensis quam pro inermibus tempore terrae motus vel cholericis tempore morbi contagione vulgati. Quamobrem etiam civilia insignia suscepit.

Ab anno 1868 usque ad mortem denuo parochus in oppido v.d. Huércal-Overa fuit. In suo natali pago eius parochi munus septem et triginta per annos omnino perduravit. Christifideles curavit, opera pro bono civium erigenda promovit, condicionem cuiusdam valetudinarii navavit. Quod ipse statuit ut Parvis Sororibus Senium Derelictorum committeretur, a Sancta Teresia a Iesu Jornet e Ibars fundatis, cum qua directa negotia habuit.

Assidua sanctitatis quaesitio et apostolicus zelus vitam Servi Dei singulariter connotaverunt, qui ardenter ad Deum animas ducere et amorem gratiamque Dei iisdem ostendere cupiebat. Altae fidei erat vir, fervidus in precatione atque in celebratione et adoratione Eucharistica. Filii corde Virginem Mariam diligebat. Verus dioecesanus presbyter, magna pastorali caritate vires impendit pro populo sibi commisso, in primis pro indigentibus atque laborantibus. Eius caritatis actiones spem in angustiis patefaciebant et excitabant. Natura prompta ornatus, temperantia ac prudentia, patientia ac sobrietate semper uti valuit. Exemplari modo consilia evangelica expertus est, ad summum pauper, castus et mundus corde, suorum Episcoporum praeceptis oboediens. Humilitate ac silentio totum se obtulit, ita ut postea Hispaniae "Curatus Arsensis" appellaretur.

Die 15 mensis Martii anno 1889 obiit et corpus eius in presbyterio paroecialis ecclesiae est sepultum. Multitudo, quae eius exsequiis, quattuor post diebus in sollemnitate sancti Ioseph celebratis, adfuit, famam sanctitatis qua iam circumdabatur probavit.

Hac usque increbrescente fama, Servi Dei Causa Beatificationis et Canonizationis est incepta. Inquisitio dioecesana celebrata est apud Curiam ecclesiasticam Almeriensem a die 14 mensis Ianuarii anno 1991 ad diem 14 mensis Iunii anno 1996 atque canonice valida ab hac Congregatione de Causis Sanctorum iudicata per decretum diei 27 mensis Februarii anno 1998. Positione exarata, disceptatum est consuetis normis an Servus Dei heroico in gradu virtutes christianas exercuisset. Felici cum exitu, Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus die 23 mensis Ianuarii anno 2020 est habitus. Ordinaria in Sessione, Patres Cardinales et Episcopi die 2 mensis Martii anno 2021 Servum Dei professi sunt heroum in modum excoluisse theologales, cardinales iisque adnexas virtutes.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Salvatoris Valera Parra, Sacerdotis dioecesani, Archipresbyteri et Parochi in oppido v.d. Huércal-Overa, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 17 mensis Martii a. D. 2021.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$3 S.

 $footnotemark{f B}$  Fabius Fabene Archiep. tit. Faliscodunensis, a Secretis

# CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE

#### I. PROVISIO ECCLESIARUM

Franciscus divina Providentia PP., latis decretis a Congregatione pro Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros Pastores dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo Litteras praefecit:

- die 6 Ianuarii 2022. Vicariatui Apostolico Makokouensi R.P. Severinum Nziengui Mangandza, C.S.Sp., hactenus Superiorem Provincialem Congregationis Sancti Spiritus in eadem Natione.
- die 11 Ianuarii. Episcopali Ecclesiae Koluezensi R.D. Richardum Kazadi Kamba, e clero Lubumbashiensi, hactenus Secretarium Conferentiae Episcopalis Provincialis Lubumbashiensis.
- die 2 Februarii. Metropolitanae Ecclesiae Trivandrensi Latinorum R.D. Thomam Jessayyan Netto, e clero eiusdem archidioecesis et ibi hactenus Curionem paroeciae Sancti Augustini.
- die 11 Februarii. Metropolitanae Ecclesiae Castriensi Exc.mum P.D. Gabrielem Malzaire, hactenus Episcopum dioecesis Rosensis.
- Episcopali Ecclesiae Yeiensi R.D. Alexandrum Lodiong Sakor Eyobo, e clero eiusdem dioecesis, hactenus Formatorem Seminarii Maioris Iubaënsis Sancti Pauli.
- die 12 Februarii. Episcopali Ecclesiae Diuguensi R.P. Bernardum de Clairvaux Toha Wontacien, O.S.F.S., hactenus Superiorem Provincialem Instituti Oblatorum S. Francisci Salesii.
- die 14 Februarii. Episcopali Ecclesiae Gorokanae R.P. Valentinum Grick, S.V.D., hactenus Coordinatorem Formationis atque Secretarium pro Societatis Verbi Divini missionibus in eadem Natione.

- die 15 Februarii 2022. Episcopali Ecclesiae Kiayiensi R.D. Norbertum Pu, e clero eiusdem dioecesis, ibi hactenus Curionem paroeciae Christi Regis.
- die 17 Februarii. Episcopali Ecclesiae Garissaënsi R.P. Georgium Muthaka, O.F.M. Cap, hactenus Vicarium Generalem eiusdem dioecesis.
- die 18 Februarii. Metropolitanae Ecclesiae Kisumaënsi Exc.mum P.D. Mauricium Muhatia Makumba, hactenus Episcopum Nakurensem et Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem archidioecesis.
- die 19 Februarii. Metropolitanae Ecclesiae Kitegaënsi Exc.mum P.D. Bonaventuram Nahimana, hactenus Episcopum dioecesis Rutanae.
- die 22 Februarii. Episcopali Ecclesiae Mamfensi R.D. Aloisium Fondong Abangalo, e clero dioecesis Bueaënsis, hactenus Docentem et Formatorem Seminarii Maioris Sancti Thomae Aquinatis in Bambui.
- Episcopali Ecclesiae Maulamyinensi Coadiutorem R.D. Mauritium Nyunt Wai, e clero dioecesis Patheinensis, ibi hactenus Curionem paroeciae Sacri Cordis.
- die 25 Februarii. Episcopali Ecclesiae Monzensi R.D. Raphaëlem Mweempwa, e clero eiusdem dioecesis, hactenus Docentem Seminarii Maioris Theologici Sancti Dominici in Lusaka.
- die 26 Februarii. Episcopali Ecclesiae Taeieonensi Exc.mum P.D. Augustinum Kim Jong Soo, hactenus Auxiliarem eiusdem dioecesis.
- die 28 Februarii. Episcopali Ecclesiae Kibgayensi R.D. Papiam Musengamana, e clero eiusdem dioecesis, hactenus Rectorem Seminarii Maioris Interdiocesani Sancti Caroli Borromei in Nyakibanda.
- die 6 Martii. Metropolitanae Ecclesiae Overriensi Exc.mum P.D. Lucium Iwejuru Ugorji, hactenus Episcopum dioecesis Umuahianae.
- die 8 Martii. Episcopali Ecclesiae Pembanae Exc.mum P.D. Antonium Juliasse Ferreira Sandramo, hactenus Auxiliarem Maputensem et Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.

- die 19 Martii 2022. Metropolitanae Ecclesiae Pondicheriensi et Cuddalorensi Exc.mum P.D. Franciscum Kalist, hactenus Episcopum dioecesis Meerutensis.
- Episcopali Ecclesiae Haiphongensi Exc.mum P.D. Vincentium Nguyen Van Ban, hactenus Episcopum dioecesis Banmethuotensis.
- Episcopali Ecclesiae Cheongiuensi Exc.mum P.D. Simonem Kim Jong-Gang, e clero eiusdem dioecesis, hactenus Directorem administrativum Conferentiae Episcopalis Coreae.
- die 25 Martii. Episcopali Ecclesiae Tshilombanae R.D. Sebastianum Kenda Ntumba, e clero dioecesis Ludovicanae, hactenus Curionem paroeciae Sancti Antonii de Padua.
- die 4 Aprilis. Episcopali Ecclesiae Inhambanianae Exc.mum P.D. Ernestum Maguengue, hactenus Auxiliarem archidioecesis Nampulensis.
- Episcopali Ecclesiae Loduarinae R.P. Ioannem Mbinda, C.S.Sp, iam Superiorem Generalem Congregationis S. Spiritus in Kenia et Sudania Australi.
- die 5 Aprilis. Episcopali Ecclesiae Oitaënsi R.D. Sulpicium Shinzo Moriyama, e clero dioecesis Fukuokaënsis, hactenus Secretarium Conferentiae Episcopalis Iaponiae.
- die 6 Aprilis. Episcopali Ecclesiae Kokstadensi R.P. Thulani Victorem Mbuyisa, C.M.M, hactenus Superiorem Generalem Congregationis Missionariorum de Mariannhill.
- die 9 Aprilis. Episcopali Ecclesiae Lindensi R.P. Volfgangum Pisa, O.F.M. Cap., hactenus Vicarium Paroecialem in Aruhsa atque docentem apud Universitatem Sancti Augustini.
- Episcopali Ecclesiae Katsinensi-Alensi R.D. Isaacum Bunde Dugu, e clero dioecesis Gbokensis, hactenus Directorem Dipartimenti «Pastoral Agents» apud Catholicum Secretariatum Nigeriae.
- die 12 Aprilis. Titulari Episcopali Ecclesiae Leptimimensi R.D. Ioannem Bogna Bakeni, e clero dioecesis Maiduguriensis, hactenus Cappellanum «All Saints Catholic Chaplancy» apud Universitatem Maiduguriensem, quem constituit Auxiliarem eiusdem Sedis.

- die 23 Aprilis 2022. Episcopali Ecclesiae Matadiensi R.D. Andream Geraldum Pindi Mwanza, e clero eiusdem dioecesis et ibi hactenus Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis».
- die 30 Aprilis. Episcopali Ecclesiae Krishnagarensi R.P. Nirmol Vincentium Gomes, S.D.B., hactenus Vicedirectorem Novitiati S.D.B. in Darjeeling.
- die 1 Maii. Vicariatui Apostolico Arabiae Meridionalis Exc.mum R.D. Paulum Martinelli, O.F.M. Cap., hactenus Auxiliarem archidioecesis Mediolanensis.
- die 11 Maii. Episcopali Ecclesiae Dolisiensi R.P. Panhagium Ngoma Foumanet, C.S.Sp., hactenus Superiorem Provincialem Congregationis S. Spiritus in eadem Natione.
- die 21 Maii. Episcopali Ecclesiae Christopolitanae Exc.mum P.D. Michaëlem Andream Gielen, hactenus Auxiliarem dioecesis Aucopolitanae.
- die 31 Maii. Vicariatui Apostolico Paksensi R.D. Andream Souksavath Nouane Asa, e clero eiusdem Vicariatus, hactenus eiusdemque Administratorem Apostolicum.
- die 3 Iunii. Episcopali Ecclesiae Yendensi R.D. Matthaeum Yitiereh, e clero archidioecesis Tamalensis et ibi hactenus Parochum quasi-paroeciae SS.mi Sacramenti.
- die 4 Iunii. Vicariatui Apostolico Requenaënsi R.P. Alexandrum Adolfum Wiesse León, O.F.M., hactenus Ministrum Provincialem O.F.M. in eadem Natione.

#### II. NOMINATIONES

Peculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione ad suum beneplacitum renuntiavit:

die 11 Ianuarii 2022. — Exc.mum P.D. Nestorem Ngoy Katahwa, Episcopum emeritum Koluezensem, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem Sedis.

- die 15 Ianuarii 2022. R.D. Iosephum Atsushi Yamashita, Cancellarium Dioecesis Oitaënsis, in Iaponia, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem Sedis.
- die 17 Ianuarii. Exc.mum P.D. Warnakulasurya Wadumestrige Devsritha Valentem Mendis, Episcopum Kandinum, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» Dioecesis Chilensis.
- die 2 Februarii. Exc.mum P.D. Mariam Calistum Soosa Pakiam, Archiepiscopum emeritum Trivandrensem Latinorum, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem Sedis.
- die 11 Februarii. Exc.mum P.D. Gabrielem Malzaire, Episcopum emeritum Rosensem, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.
- Exc.mum P.D. Robertum Rivas, O.P., Archiepiscopum emeritum Castriensem, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem Sedis.
- die 14 Februarii. Exc.mum P.D. Herculanum Lodu Tombe, Episcopum emeritum Yeiensem, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.
- die 17 Februarii. Exc.mum P.D. Iosephum Alessandro, O.F.M. Cap., Episcopum emeritum Garissaënsem, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.
- die 19 Februarii. Exc.mum P.D. Bonaventuram Nahimana, Archiepiscopum Kitegaënsem, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Rutanae.
- die 25 Februarii. R.P. Aemilium Rocha Grande, O.F.M., Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» archidioecesis Tingitanae.
- die 28 Februarii. Exc.mum P.D. Servilium Nzakamwita, Episcopum emeritum Byumbanum, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.

- die 6 Martii 2022. Exc.mum P.D. Antonium Ioannem Valentinum Obinna, Archiepiscopum emeritum Overriensem, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem archidioecesis.
- die 19 Martii. Exc.mum P.D. Davidem Kamau Ng'ang'a, Auxiliarem Nairobiensem, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Nakurensis.
- Exc.mum P.D. Vincentium Nguyen Van Ban, Episcopum Haiphongensem, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Banmethuotensis.
- Exc.mum P.D. Gabrielem Chang Bong-hun, Episcopum Emeritum Cheongiuensem, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.
- die 4 Aprilis. Exc.mum P.D. Adrianum Langa, O.F.M., Episcopum emeritum *Inhambanianum*, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.
- die 9 Aprilis. Exc.mum P.D. Brunonem Pium Ngonyani, Episcopum emeritum Lindensem, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.
- die 18 Aprilis. Exc.mum P.D. Augustinum Obiora Akubeze, Archiepiscopum Urbis Beninensis, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Varriensis.
- die 27 Aprilis. Exc.mum P.D. Paulum Hinder, Vicarium Apostolicum emeritum Vicariatus Apostolici Arabiae Meridionalis, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem Sedis.
- die 1 Maii. Exc.mum P.D. Paulum Hinder, Vicarium Apostolicum emeritum Vicariatus Apostolici Arabiae Meridionalis, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem circumscriptionis.
- die 4 Maii. Exc.mum P.D. Iulium Marandi, Episcopum Dumkaënsem, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Asansolensis.

die 11 Maii 2022. — Exc.mum P.D. Iosephum Son Sam-seok, Episcopum Busanensem, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Masanensis.

die 4 Iunii. — Exc.mum R.D. Ioannem Baptistam Tomam Oliver Climent, O.F.M., Vicarium Apostolicum emeritum Requenaënsem, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem Sedis.

### ACTA DICASTERIORUM

### DICASTERIUM PRO EVANGELIZATIONE

#### I. PROVISIO ECCLESIARUM

Franciscus divina Providentia PP., latis decretis a Dicasterio pro Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros Pastores dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo Litteras praefecit:

- die 11 Iunii 2022. Episcopali Ecclesiae Kisantuensi Exc.mum P.D. Ioannem-Crispinum Kimbeni Kikanda, hactenus Auxiliarem Kinshasanum.
- Episcopali Ecclesiae Tshumbeensi Exc.mum P.D. Vincentium Tshomba Shamba Kotsho, hactenus Auxiliarem Kinshasanum.
- die 16 Iunii. Episcopali Ecclesiae Manganae Exc.mum P.D. Leopoldum Medardum Ouédraogo, hactenus Auxiliarem Uagaduguensem.
- die 18 Iunii. Episcopali Ecclesiae Sanggauensi R.P. Valentinum Saeng, C.P., hactenus Directorem Domus Spiritualitatis Malangensis.
- die 21 Iunii. Episcopali Ecclesiae Barisalensi R.D. Emmanuelem Kanon Rozario, hactenus Vicarium Generalem dioecesis Raishahiensis.
- die 23 Iunii. Episcopali Ecclesiae Kahamaënsi R.D. Christophorum Ndizeye Nkoronko, hactenus Vicarium Generalem dioecesis Kigomaënsis.
- die 30 Iunii. Episcopali Ecclesiae Odiennensi R.D. Alanum-Clementem Amiezi, e clero Bondukuensi, hactenus Parochum Ecclesiae cathedralis Bondukuensis.

#### II. NOMINATIONES

Peculiaribus datis decretis, Dicasterium pro Evangelizatione ad suum beneplacitum renuntiavit:

die 11 Iunii 2022. — Exc.mum P.D. Nicolaum Djomo Lola, Episcopum emeritum Tshumbeensem, Administratorem Apostolicum «Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.

### DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI

#### LIBELLUS VADEMECUM

de quibusdam articulis procedurae tractationis casuum abusuum sexualium super minores a clericis commissorum.

Ver. 2.0 5.06.2022

#### **NOTA BENE**:

- a. oltre che per i delitti previsti dall'art. 6 delle *Normae* promulgate dal *motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela"*, quanto segue è da osservarsi con gli eventuali adattamenti in tutti i casi di delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede;
- b. nel seguito verranno adottate le seguenti abbreviazioni: CIC: Codex Iuris Canonici; CCEO: Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium; SST: motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" Norme emendate 2021; VELM: motu proprio "Vos estis lux mundi" 2019; DDF: Dicasterium pro Doctrina Fidei;
- c. Il nuovo Libro VI del CIC è entrato in vigore l'8 dicembre 2021 a seguito della promulgazione mediante la Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* del 23 maggio 2021. Nondimeno occorre ricordare, oltre alla non retroattività della legge penale, quanto prescrive il can. 1313: «§ 1. Se dopo che il delitto è stato commesso la legge subisce mutamenti, al reo si deve applicare la legge più favorevole. § 2. Che se una legge posteriore elimina la legge, o almeno la pena, questa cessa immediatamente». Occorre pertanto considerare il previgente Libro VI per i delitti compiuti prima dell'8 dicembre 2021 e verificarne l'applicazione.
- d. L'8 dicembre 2021 sono entrate in vigore le Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, emendate mediante Rescriptum

ex Audientia dell'11 ottobre 2021 e pubblicate il 7 dicembre 2021. A tali Norme fanno riferimento le indicazioni di questo Vademecum.

#### 0. Introduzione

Per rispondere alle numerose domande sui passi da seguire nelle cause penali di propria competenza, il Dicastero per la Dottrina della Fede ha predisposto questo *Vademecum* destinato, in primo luogo, agli Ordinari e agli Operatori del diritto che si trovano nella necessità di dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica circa i casi di abuso sessuale di minori compiuti da chierici.

Si tratta di una sorta di "manuale", che dalla *notitia criminis* alla definitiva conclusione della causa intende prendere per mano e condurre passo passo chiunque si trovi nella necessità di procedere all'accertamento della verità nell'ambito dei delitti sopra menzionati.

Non è un testo normativo, non innova la legislazione in materia, ma si propone di rendere più chiaro un percorso. Nonostante ciò se ne raccomanda l'osservanza, nella consapevolezza che una prassi omogenea contribuisce a rendere più chiara l'amministrazione della giustizia.

I riferimenti principali sono i due Codici vigenti (CIC e CCEO); le Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, nella versione emendata dell'11 ottobre 2021, emanate con il motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, tenuto conto delle innovazioni apportate dai Rescripta ex Audientia del 3 e 6 dicembre 2019; il motu proprio Vos estis lux mundi; e, non da ultimo, la prassi del Dicastero per la Dottrina della Fede, che negli ultimi anni si è sempre più precisata e consolidata.

Trattandosi di uno strumento duttile, si prevede che esso possa essere aggiornato periodicamente, ogni qual volta si dovesse modificare la normativa di riferimento o la prassi del Dicastero rendesse necessarie precisazioni ed emendamenti.

Non sono state volutamente contemplate nel *Vademecum* le indicazioni sullo svolgimento del processo penale giudiziale nel primo grado di giu-

dizio, nella convinzione che la procedura illustrata nei Codici vigenti sia sufficientemente chiara e dettagliata.

Il desiderio è che questo strumento possa aiutare le Diocesi, gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica, le Conferenze episcopali e le diverse circoscrizioni ecclesiastiche a meglio comprendere e attuare le esigenze della giustizia su un delictum gravius che costituisce, per tutta la Chiesa, una ferita profonda e dolorosa che domanda di essere guarita.

#### I. Che cosa configura il delitto?

- 1. Il delitto di cui si sta trattando comprende ogni peccato esterno contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore (cfr can. 1398 §1, 1° CIC; art. 6, 1° SST).
- 2. La tipologia del delitto è molto ampia e può comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione.
- 3. Il concetto di "minore" per quanto riguarda i casi in questione è variato nel tempo: fino al 30 aprile 2001 si intendeva la persona con meno di 16 anni di età (anche se in alcune legislazioni particolari per esempio USA [dal 1994] e Irlanda [dal 1996] l'età era già stata innalzata ai 18 anni). Dal 30 aprile 2001, quando fu promulgato il motu proprio "Sacramentorum Sanctitatis Tutela", l'età è stata universalmente innalzata ai 18 anni, ed è l'età tuttora vigente. Di queste variazioni bisogna tenere conto quando si deve definire se il "minore" era effettivamente tale, secondo la definizione di Legge in vigore al tempo dei fatti.
- 4. Il fatto che si parli di "minore" non incide sulla distinzione, che si desume talora dalle scienze psicologiche, fra atti di "pedofilia" e atti di "efebofilia", ossia con adolescenti già usciti dalla pubertà. La loro maturità sessuale non influisce sulla definizione canonica del delitto.

- 5. La prima revisione del motu proprio SST, promulgata il 21 maggio 2010, ha sancito che al minore vanno equiparate le persone che hanno abitualmente un uso imperfetto della ragione. Questa estensione della categoria di quelli equiparati ai minori è stata confermata senza modifiche nella seconda revisione di SST del 2021 (cfr art. 6, 1° SST). Circa l'uso dell'espressione "adulto vulnerabile", altrove descritto come «ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa» (cfr art. 1 § 2, b VELM), va ricordato che tale definizione integra fattispecie più ampie rispetto alla competenza del DDF, la quale resta limitata, oltre ai minori di diciotto anni, a chi "ha abitualmente un uso imperfetto di ragione". Altre fattispecie al di fuori di questi casi vengono trattate dai Dicasteri competenti (cfr art. 7 § 1 VELM).
- 6. Nel 2010 SST ha inoltre introdotto tre nuovi delitti che riguardano i minori, ossia acquisire, detenere (anche temporaneamente) e divulgare immagini pornografiche di minori di 14 anni (dal 1 gennaio 2020: di 18 anni) da parte di un chierico a scopo di libidine in qualunque modo e con qualunque strumento. Dal 1 giugno al 31 dicembre 2019 l'acquisizione, la detenzione, e la divulgazione di materiale pornografico che coinvolga minori fra i 14 e i 18 anni di età commessi da chierici o da membri di Istituti di Vita consacrata o di Società di vita apostolica sono delitti di competenza di altri Dicasteri (cfr artt. 1 e 7 VELM). Dal 1 gennaio 2020 la competenza con riferimento ai chierici è del Dicastero per la Dottrina della Fede. Nonostante il nuovo canone 1398 §1, 2-3° CIC, entrato in vigore dall'8 dicembre 2021, abbia introdotto un trattamento più ampio di questa materia, la competenza al riguardo del DDF è comunque limitata ai casi previsti dall'art. 6 SST. L'attuale articolo delle Norme di SST promulgate nel 2021 (cfr art. 6, 2° SST) ha incluso questi cambiamenti per sintetizzare la normativa in materia.

- 7. Si sottolinea che questi tre delitti nella loro attuale formulazione sono canonicamente perseguibili solo a partire dall'entrata in vigore di SST del 21 maggio 2010. La produzione di pornografia con minori, invece, rientra nella tipologia di delitto indicata nei nn. 1-4 del presente *Vademecum* e, quindi, va perseguita anche prima di tale data.
- 8. Secondo il diritto dei religiosi appartenenti alla Chiesa latina (cfr cann. 695 ss. CIC), il delitto di cui al n. 1 può comportare anche la dimissione dall'Istituto religioso. Si nota fin d'ora quanto segue: a/ tale dimissione non è una pena, ma è un atto amministrativo del Moderatore supremo; b/ per decretarla, deve essere scrupolosamente osservata la procedura relativa, descritta nei cann. 695 § 2, 699, 700 CIC; c/ la dimissione dall'Istituto comporta la perdita dell'incorporazione nell'Istituto e la cessazione dei voti e degli obblighi derivanti dalla professione (cfr can. 701 CIC), e il divieto di esercitare l'Ordine ricevuto finché non siano verificate le condizioni di cui al can. 701 CIC. Si applicano le medesime regole, con gli opportuni adattamenti, anche per i membri definitivamente incorporati negli Istituti secolari e nelle Società di Vita apostolica (cfr cann. 729 e 746 CIC).

## II. Che cosa fare quando si riceve un'informazione su un possibile delitto (notitia de delicto)?

- a/ Che cosa s'intende per notitia de delicto?
- 9. La notitia de delicto (cfr can. 1717 § 1 CIC; can. 1468 § 1 CCEO; art. 10 SST; art. 3 VELM), che viene talora chiamata notitia criminis, è qualunque informazione su un possibile delitto che giunga in qualunque modo all'Ordinario o al Gerarca. Non è necessario che si tratti di una denuncia formale.
- 10. Questa *notitia* può dunque avere varie fonti: essere presentata formalmente all'Ordinario o al Gerarca, in modo orale o scritto, dalla presunta vittima, dai suoi tutori, da altre persone che asseriscono di essere informate dei fatti; giungere all'Ordinario o al Gerarca durante l'esercizio dei suoi doveri di vigilanza; essere presentata all'Ordinario o al Gerarca

dalle autorità civili secondo le modalità previste dalle legislazioni locali; essere diffusa dai mezzi di comunicazione di massa (ivi compresi i social media); giungere a sua conoscenza tramite le voci raccolte, e in ogni altro modo adeguato.

- 11. Talvolta, la *notitia de delicto* può giungere da fonte anonima, ossia da persone non identificate o non identificabili. L'anonimato del denunciante non deve far ritenere falsa in modo automatico tale *notitia*, soprattutto quando essa è accompagnata da documentazione che attesta la probabilità di un delitto; tuttavia, per ragioni facilmente comprensibili, è opportuno usare molta cautela nel prendere in considerazione tale tipo di *notitia*, che non va assolutamente incoraggiato.
- 12. Allo stesso modo, non è consigliabile scartare aprioristicamente la *notitia de delicto* che perviene da fonti la cui credibilità può sembrare, ad una prima impressione, dubbia.
- 13. Talora, la *notitia de delicto* non fornisce dettagli circostanziati (nominativi, luoghi, tempi...). Anche se vaga e indeterminata, essa deve essere adeguatamente valutata e, nei limiti del possibile, approfondita con la debita attenzione.
- 14. Bisogna ricordare che una notizia di delictum gravius appresa in confessione è posta sotto lo strettissimo vincolo del sigillo sacramentale (cfr can. 983 § 1 CIC; can. 733 § 1 CCEO; art. 4 § 1, 5° SST). Occorrerà pertanto che il confessore che, durante la celebrazione del Sacramento, viene informato di un delictum gravius, cerchi di convincere il penitente a rendere note le sue informazioni per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere.
- 15. L'esercizio dei doveri di vigilanza in capo all'Ordinario e al Gerarca non prevede che egli debba esercitare continui controlli investigativi a carico dei chierici a lui soggetti, ma non consente neppure che egli si esima dal tenersi informato circa le loro condotte in tale ambito, soprattutto se sia giunto a conoscenza di sospetti, comportamenti scandalosi, condotte che turbano gravemente l'ordine.

- b/ Quali azioni si devono intraprendere quando si è ricevuta una notitia de delicto?
- 16. L'art. 10 § 1 SST (cfr anche cann. 1717 CIC e 1468 CCEO) dispone che, ricevuta una notitia de delicto, si svolga un'indagine previa, qualora la notitia de delicto sia "saltem verisimilis". Se tale verisimiglianza risultasse non fondata, si può non dare seguito alla notitia de delicto, avendo cura tuttavia di conservare la documentazione insieme a una nota nella quale illustrare le ragioni della decisione.
- 17. Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l'autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi.
- 18. Considerata la delicatezza della materia (data per esempio dal fatto che i peccati contro il sesto comandamento del Decalogo sono raramente avvenuti in presenza di testimoni), il giudizio circa l'assenza di verisimiglianza (che può portare all'omissione dell'indagine previa) sarà emesso solo in caso di manifesta impossibilità della commissione del delitto a norma del Diritto Canonico: per esempio, se risulta che, al tempo del delitto di cui è accusata, la persona non era ancora chierico; se risulta evidente che la presunta vittima non era minorenne (su questo punto, cfr n. 3); se è un fatto notorio che la persona segnalata non poteva essere presente sul luogo del delitto nel momento in cui sarebbero avvenuti gli addebiti.
- 19. Anche in questi casi, comunque, è consigliabile che l'Ordinario o il Gerarca dia al DDF comunicazione della *notitia de delicto* e della decisione di soprassedere all'indagine previa per manifesta assenza di verisimiglianza.
- 20. In tal caso si ricordi che, pur mancando il delitto con minori, ma comunque in presenza di condotte improprie e imprudenti, se la cosa è necessaria per proteggere il bene comune e per evitare scandali, rientra nei poteri dell'Ordinario e del Gerarca prendere altri provvedimenti di tipo amministrativo nei confronti della persona segnalata (per esempio, limitazioni

ministeriali), o imporle i rimedi penali di cui al can. 1339 CIC, al fine di prevenire i delitti (cfr can. 1312 § 3 CIC), oppure la riprensione pubblica di cui al can. 1427 CCEO. Se poi ci sono stati delitti non graviora, l'Ordinario o il Gerarca deve intraprendere le vie giuridiche adatte alle circostanze.

- 21. Secondo il can. 1717 CIC e il can. 1468 CCEO, il compito dell'indagine previa spetta all'Ordinario o al Gerarca che ha ricevuto la notitia de delicto, o a persona idonea che egli avrà individuato. L'eventuale omissione di questo dovere potrebbe costituire un delitto perseguibile ai sensi del CIC, del CCEO e del motu proprio "Come una madre amorevole", nonché dell'art. 1 § 1, b VELM.
- 22. L'Ordinario o il Gerarca cui spetta tale compito può essere quello di incardinazione o ascrizione del chierico segnalato o, se differente, l'Ordinario o il Gerarca del luogo dove sono avvenuti i presunti delitti. In questo caso, si comprende facilmente che è bene che si attivi la comunicazione e la collaborazione fra i diversi Ordinari interessati, onde evitare conflitti di competenza o duplicati nel lavoro, soprattutto se il chierico è un religioso (cfr n. 31).
- 23. Se un Ordinario o un Gerarca riscontra problemi per avviare o svolgere l'indagine previa, si rivolga senza indugio al DDF, per consiglio o per dirimere eventuali questioni.
- 24. Può succedere che la *notitia de delicto* sia giunta direttamente al DDF, senza il tramite dell'Ordinario o del Gerarca. In tal caso, il DDF può chiedergli di svolgere l'indagine, o, secondo l'art. 10 § 3 SST, svolgerla essa stessa.
- 25. Il DDF, per proprio giudizio, per esplicita richiesta o per necessità, può anche chiedere ad un Ordinario o a un Gerarca terzo di svolgere l'indagine previa.
- 26. L'indagine previa canonica deve essere svolta indipendentemente dall'esistenza di una corrispondente indagine da parte delle autorità civili. Qualora però la legislazione statale imponga il divieto di indagini parallele alle proprie, l'autorità ecclesiastica competente si astenga dall'avviare l'indagine previa e dia comunicazione al DDF di quanto è stato segnalato,

allegando eventuale materiale utile. Qualora sembri opportuno attendere la fine delle indagini civili per acquisirne eventualmente le risultanze o per altri tipi di motivazione, è bene che l'Ordinario o il Gerarca si consigli in proposito con il DDF.

- 27. L'attività di indagine deve essere svolta nel rispetto delle leggi civili di ogni Stato (efr art. 19 VELM).
- 28. È noto che, anche per i delitti di cui si sta trattando, esistono termini di prescrizione dell'azione criminale che sono notevolmente variati nel tempo. I termini attualmente vigenti sono definiti dall'art. 8 SST.¹ Poiché però il medesimo art. 8 § 3 SST consente al DDF di derogare per tutti i singoli casi alla prescrizione, l'Ordinario o il Gerarca che abbia constatato che i tempi per la prescrizione sono trascorsi dovrà ugualmente dare seguito alla notitia de delicto e all'eventuale indagine previa, comunicandone gli esiti al DDF, cui unicamente spetta il giudizio sul mantenimento della prescrizione o sulla deroga ad essa. Nella trasmissione degli atti l'Ordinario o il Gerarca potranno utilmente esprimere un proprio parere circa l'eventuale deroga, motivandolo in ragione delle circostanze attuali (es.: stato di salute o età del chierico, possibilità del medesimo di esercitare il suo diritto di difesa, danno provocato dalla presunta azione criminale, scandalo suscitato).
- 29. In questi delicati atti preliminari, l'Ordinario o il Gerarca può ricorrere al consiglio del DDF (cosa che può avvenire in ogni momento del trattamento di un caso), come anche liberamente consultarsi con esperti in materia canonica penale. In quest'ultima evenienza, però, si badi di evitare ogni inopportuna o illecita diffusione di informazioni al pubblico che potrebbe pregiudicare la possibile, successiva indagine previa o dare l'impressione di aver già definito con certezza i fatti o la colpevolezza del chierico in questione.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 8 SST – § 1. L'azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in venti anni. § 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 CIC e del can. 1152 § 3 CCEO. Tuttavia nel delitto di cui all'art. 6 n. 1, la prescrizione decorre dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni. § 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di derogare alla prescrizione per tutti i singoli casi di delitti riservati, anche se concernono delitti commessi prima dell'entrata in vigore delle presenti Norme.

- 30. Si deve notare che già in questa fase si è tenuti all'osservanza del segreto di ufficio. Va ricordato tuttavia che a chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti.
- 31. A norma dell'art. 2 § 3 VELM, l'Ordinario che abbia ricevuto la notitia de delicto deve trasmetterla senza indugio all'Ordinario o al Gerarca del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario o al Gerarca proprio della persona segnalata, vale a dire, nel caso di un religioso, al suo Superiore maggiore se è l'Ordinario proprio, e nel caso di un diocesano, all'Ordinario della diocesi o al Vescovo eparchiale di incardinazione o ascrizione. Qualora l'Ordinario o il Gerarca del luogo e l'Ordinario o il Gerarca proprio non siano la stessa persona, è auspicabile che essi prendano contatto per concordare chi svolgerà l'indagine. Nel caso che la segnalazione riguardi un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, il Superiore maggiore informerà anche il Moderatore Supremo e, nel caso di Istituti e Società di diritto diocesano, anche il Vescovo di riferimento.

#### III. Come avviene l'indagine previa?

- 32. L'indagine previa si svolge secondo i criteri e le modalità indicati nel can. 1717 CIC o 1468 CCEO e richiamati qui di seguito.
  - a/ Che cos'è l'indagine previa?
- 33. Si deve sempre tenere presente che l'indagine previa non è un processo, e il suo scopo non è raggiungere la certezza morale in merito allo svolgimento dei fatti oggetto dell'accusa. Essa serve: a/ alla raccolta di dati utili ad approfondire la notitia de delicto; e b/ ad accreditarne la verisimiglianza, ossia a definire quello che si chiama fumus delicti, cioè il fondamento sufficiente in diritto e in fatto per ritenere verisimile l'accusa.
- 34. Per questo, come indicano i canoni citati nel n. 32, l'indagine previa deve raccogliere informazioni più dettagliate rispetto alla *notitia de delicto* circa i fatti, le circostanze e l'imputabilità di essi. Non è necessario realizzare già in questa fase una raccolta minuziosa di elementi di prova

(testimonianze, perizie), compito che spetterà poi all'eventuale procedura penale successiva. L'importante è ricostruire, per quanto possibile, i fatti su cui si fonda l'accusa, il numero e il tempo delle condotte delittuose, le loro circostanze, le generalità delle presunte vittime, aggiungendo una prima valutazione dell'eventuale danno fisico, psichico e morale procurato. Si dovrà avere cura di indicare possibili relazioni con il foro interno sacramentale (in merito a ciò, tuttavia, si tenga conto di quanto richiede l'art. 4 § 2 SST<sup>2</sup>). Si aggiungeranno anche eventuali altri delitti attribuiti all'accusato (cfr art. 9 § 2 SST<sup>3</sup>) e si indicheranno fatti problematici emergenti dal suo profilo biografico. Può essere opportuno raccogliere testimonianze e documenti, di qualunque genere e provenienza (comprese le risultanze delle indagini o di un processo svolte da parte delle autorità civili), che possano risultare veramente utili a circostanziare e accreditare la verisimiglianza dell'accusa. È già possibile indicare eventuali circostanze esimenti, attenuanti o aggravanti, come previste dalla Legge. Può anche essere utile raccogliere fin d'ora testimoniali di credibilità circa i denuncianti e le presunte vittime. In Appendice al presente Vademecum si include uno schema riassuntivo dei dati utili, che chi svolge l'indagine previa vorrà tenere presente e compilare (cfr n. 69).

- 35. Qualora, durante l'indagine previa, si venga a conoscenza di altre notitiae de delicto, esse vengano approfondite nella medesima indagine.
- 36. Come accennato, l'acquisizione delle risultanze delle indagini civili (o dell'intero processo di fronte al Tribunale statale) potrebbe rendere superflua l'indagine previa canonica. Si deve comunque prestare la dovuta attenzione alla valutazione delle indagini civili da parte di chi deve svolgere l'indagine previa, perché i criteri di esse (per esempio in merito ai tempi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art. 4 § 2 SST – Nelle cause per i delitti di cui al § 1, non è lecito ad alcuno rendere noto il nome del denunciante o penitente, né all'accusato né al suo Patrono, se il denunciante o penitente non hanno dato espresso consenso; si valuti con particolare attenzione la credibilità del denunciante, e si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale, garantendo il diritto di difesa dell'accusato.

 $<sup>^3</sup>$  Art. 9  $\$  2 SST – Questo Supremo Tribunale, solo unitamente ai delitti ad esso riservati, giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato in ragione del nesso della persona e della complicità.

di prescrizione, alla tipologia del delitto, all'età della vittima...) possono sensibilmente variare rispetto al prescritto della Legge canonica. Anche in questo caso, può essere consigliabile, in caso di dubbio, ricorrere al confronto con il DDF.

- 37. L'indagine previa potrebbe essere superflua anche in caso di delitto notorio e non dubbio (per esempio l'acquisizione degli atti processuali civili o la confessione da parte del chierico).
  - b/ Quali atti giuridici bisogna compiere per avviare l'indagine previa?
- 38. Se l'Ordinario o il Gerarca competente ritiene opportuno avvalersi di altra persona idonea per svolgere l'indagine (cfr n. 21), lo scelga con i criteri indicati dal can. 1428 §§ 1-2 CIC o 1093 CCEO.<sup>4</sup>
- 39. Nella nomina di chi svolge l'indagine, tenendo conto della cooperazione che può essere offerta dai laici ai sensi dei cann. 228 CIC e 408 CCEO (cfr art. 13 VELM), l'Ordinario o il Gerarca tenga presente che, secondo il can. 1717 § 3 CIC e 1468 § 3 CCEO, se in seguito si svolgerà un processo penale giudiziale, la stessa persona non potrà in esso svolgere la funzione di giudice. La prassi suggerisce che lo stesso criterio si usi per la nomina del Delegato e degli Assessori nel caso di processo extragiudiziale.
- 40. Secondo i cann. 1719 CIC e 1470 CCEO, l'Ordinario o il Gerarca deve emettere un decreto di apertura dell'indagine previa, in cui nomina colui che conduce l'indagine, indicando nel testo che egli ha i poteri di cui al can. 1717 § 3 CIC o 1468 § 3 CCEO.
- 41. Benché la Legge non lo preveda espressamente, è consigliabile che sia nominato un Notaio sacerdote (cfr cann. 483 § 2 CIC e can. 253 § 2 CCEO, dove vengono indicati altri criteri per la scelta), che assiste chi

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Can. 1428 CIC – § 1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l'istruttoria della causa, scegliendolo tra i giudici del tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo a tale incarico. § 2. Il Vescovo può approvare all'incarico di uditore chierici o laici, che rifulgano per buoni costumi, prudenza e dottrina. Can. 1093 CCEO - § 1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l'istruttoria della causa, scegliendolo o tra i giudici del tribunale o tra i fedeli cristiani ammessi dal Vescovo eparchiale a questo ufficio. § 2. Il Vescovo eparchiale può ammettere all'ufficio di uditore dei fedeli cristiani, che si distinguano per buoni costumi, per prudenza e dottrina.

svolge l'indagine previa, ai fini di garantire la fede pubblica degli atti da lui redatti (cfr can. 1437 § 2 CIC e 1101 § 2 CCEO).

- 42. Si noti tuttavia che, non trattandosi di atti processuali, la presenza del Notaio non è necessaria ad validitatem dei medesimi.
- 43. In fase di indagine previa non è prevista la nomina di un Promotore di giustizia.
- c/ Quali atti complementari si possono o si debbono compiere durante l'indagine previa?
- 44. I cann. 1717 § 2 CIC e 1468 § 2 CCEO, e gli artt. 4 § 2 e 5 § 2 VELM fanno riferimento alla tutela della buona fama delle persone coinvolte (accusato, presunte vittime, testimoni), così che la denuncia non possa generare pregiudizi, ritorsioni, discriminazioni. Chi svolge l'indagine previa deve dunque avere questa specifica attenzione, mettendo in atto ogni precauzione a tal fine, dato che quello alla buona fama è un diritto dei fedeli garantito dai cann. 220 CIC e 23 CCEO. Si noti tuttavia che questi canoni garantiscono dalle lesioni illegittime di tale diritto: qualora quindi sia in pericolo il bene comune, la diffusione di notizie circa l'esistenza di un'accusa non costituisce necessariamente una violazione della buona fama. Inoltre le persone coinvolte siano informate che qualora intervenisse un sequestro giudiziario o un ordine di consegna degli atti di indagine da parte delle autorità civili, non sarà più possibile per la Chiesa garantire la confidenzialità delle deposizioni e della documentazione acquisita in sede canonica.
- 45. Ad ogni modo, soprattutto quando si debbano diffondere pubblici comunicati in merito, bisogna adoperare ogni cautela nel dare informazioni sui fatti, per esempio usando una forma essenziale e stringata, evitando clamorosi annunci, astenendosi del tutto da ogni giudizio anticipato circa la colpevolezza o innocenza della persona segnalata (che sarà stabilita solo dal corrispondente, eventuale processo penale, mirante a verificare il fondamento dell'accusa), attenendosi all'eventuale volontà di rispetto della riservatezza manifestata dalle presunte vittime.

- 46. Poiché, come detto, in questa fase non si può ancora definire l'eventuale colpevolezza della persona segnalata, andrà evitato con ogni cura nei pubblici comunicati o nelle comunicazioni private qualsiasi affermazione a nome della Chiesa, dell'Istituto o Società, o a titolo personale, in quanto ciò potrebbe costituire un'anticipazione del giudizio sul merito dei fatti.
- 47. Si ricordi poi che le denunce, i processi e le decisioni relative ai delitti di cui all'art. 6 SST sono soggette al segreto di ufficio. Questo non toglie che il denunciante soprattutto se intende rivolgersi anche alle autorità civili possa rendere pubbliche le proprie azioni. Inoltre, poiché non tutte le forme di *notitiae de delicto* sono denunce, si può eventualmente valutare quando ritenersi obbligati al segreto, sempre tenuto presente il rispetto della buona fama di cui al n. 44.
- 48. Sempre a tale proposito, bisogna accennare alla sussistenza o meno, a carico dell'Ordinario o del Gerarca, dell'obbligo di dare comunicazione alle autorità civili della notitia de delicto ricevuta e dell'indagine previa aperta. I principi applicabili sono due: a/ si devono rispettare le leggi dello Stato (cfr art. 19 VELM); b/ si deve rispettare la volontà della presunta vittima, sempre che essa non sia in contrasto con la legislazione civile e come si dirà (n. 56) incoraggiando l'esercizio dei suoi doveri e diritti di fronte alle autorità statali, avendo cura di conservare traccia documentale di tale suggerimento, evitando ogni forma dissuasiva nei confronti della presunta vittima. Si osservino sempre e comunque a tal proposito le eventuali convenzioni (concordati, accordi, intese) stipulate dalla Sede Apostolica con le nazioni.
- 49. Quando le leggi statali impongano all'Ordinario o al Gerarca l'informativa circa una *notitia de delicto*, si è tenuti ad essa anche se si prevede che, in base alle leggi dello Stato, non vi sarà l'apertura di una procedura (per esempio per intervenuta prescrizione o per differenti previsioni circa la tipologia delittuosa).
- 50. Qualora le Autorità giudiziarie civili emanino un ordine esecutivo e legittimo richiedendo la consegna di documenti riguardanti le cause, o dispongano il sequestro giudiziario degli stessi documenti, l'Ordinario o il

Gerarca dovrà cooperare con le Autorità civili, sempre rispettando eventuali accordi vigenti laddove esistono. Qualora vi siano dubbi sulla legittimità di tale richiesta o sequestro, l'Ordinario o il Gerarca potrà consultare esperti legali circa i rimedi disponibili nell'ordinamento locale. In ogni caso è opportuno informare immediatamente il Rappresentante Pontificio.

- 51. Qualora si renda necessario ascoltare un minore o persona ad esso equiparata, si adottino le norme civili del Paese e modalità adeguate alla età e allo stato, permettendo, ad esempio, che il minore sia accompagnato da un maggiorenne di sua fiducia ed evitando che abbia contatto diretto con l'accusato.
- 52. Nella fase dell'indagine previa, un compito di particolare delicatezza che spetta all'Ordinario o al Gerarca è di decidere se e quando informare di essa l'accusato.
- 53. Per questo compito, non esiste un criterio uniforme, né vi sono esplicite disposizioni di Legge. Bisogna valutare l'insieme dei beni che sono in gioco: oltre alla protezione dei diritti e della buona fama delle persone interessate (cfr cann. 50 e 220 CIC e 23 e 1517 CCEO), c'è anche da tenere in conto per esempio il rischio di inquinamento dell'indagine previa, lo scandalo dei fedeli, l'opportunità di raccogliere prima tutti gli elementi indiziali che potrebbero essere utili o necessari.
- 54. Qualora si decidesse di ascoltare la persona indagata, trattandosi di una fase precedente al giudizio non è obbligatorio provvedere a nominarle un avvocato d'ufficio. Se essa lo ritiene opportuno potrà tuttavia avvalersi dell'assistenza di un patrono da lei scelto. Alla persona segnalata non può essere imposto il giuramento (cfr ex analogia cann. 1728 § 2 CIC e 1471 § 2 CCEO).
- 55. Le autorità ecclesiastiche devono impegnarsi affinché la presunta vittima e la sua famiglia siano trattati con dignità e rispetto, e devono offrire loro accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite servizi dedicati, nonché assistenza spirituale, medica e psicologica, a seconda del caso specifico (cfr art. 5 VELM). Altrettanto può essere fatto nei confron-

ti dell'accusato. Si eviti però di dare l'impressione di voler anticipare le risultanze processuali.

- 56. È assolutamente necessario che, in questa fase, si eviti ogni atto che possa essere interpretato dalle presunte vittime come un ostacolo all'esercizio dei loro diritti civili di fronte alle autorità statali.
- 57. Là dove esistano strutture statali o ecclesiastiche di informazione e sostegno alle presunte vittime, o di consulenza per le autorità ecclesiali, è bene fare riferimento anche ad esse. Queste strutture hanno uno scopo di puro consiglio, di orientamento e di assistenza, e le loro analisi non costituiscono in alcun modo decisioni processuali canoniche.
- 58. Ai fini della tutela della buona fama delle persone coinvolte e della tutela del bene pubblico, così come per evitare altri fatti (per esempio, il diffondersi dello scandalo, il rischio di occultamento delle future prove, l'attivazione di minacce o altre condotte volte a distogliere la presunta vittima dall'esercizio dei suoi diritti, la tutela di altre possibili vittime), secondo l'art. 10 § 2 SST l'Ordinario o il Gerarca hanno il diritto, fin dall'inizio dell'indagine previa, di imporre le misure cautelari elencate nei cann. 1722 CIC e 1473 CCEO.<sup>5</sup>
- 59. Le misure cautelari elencate in questi canoni costituiscono un elenco tassativo, ossia si potrà scegliere unicamente una o più di esse.
- 60. Ciò non toglie che l'Ordinario o il Gerarca possa imporre altre misure disciplinari, secondo i suoi poteri, che però, a stretto rigore di termini, non potranno essere definite "misure cautelari".
  - d/ Come si impongono le misure cautelari?
- 61. Sia detto anzitutto che una misura cautelare non è una pena (le pene si impongono solo al termine di un processo penale), ma un atto am-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Can. 1722 CIC – L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia, può [...] allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia [...]. Can. 1473 CCEO - Al fine di prevenire gli scandali, di proteggere la libertà dei testimoni e di tutelare il corso della giustizia, il Gerarca può [...] impedire all'imputato l'esercizio dell'Ordine sacro, dell'ufficio, del ministero o di altro incarico, imporgli o proibirgli il soggiorno in qualche luogo o territorio, o anche proibirgli di ricevere pubblicamente la divina Eucaristia [...].

ministrativo i cui fini sono descritti dai citati cann. 1722 CIC e 1473 CCEO. L'aspetto non penale della misura deve essere ben chiarito all'interessato, per evitare che egli pensi di essere già stato giudicato o punito prima del tempo. Va inoltre sottolineato che le misure cautelari si devono revocare se viene meno la causa che le ha suggerite e cessano quando l'eventuale processo penale avrà termine. Inoltre, esse possono essere modificate (aggravandole o alleggerendole) se le circostanze lo richiedessero. Si raccomanda comunque particolare prudenza e discernimento nel giudicare il venir meno della causa che ha suggerito le misure; non si esclude, inoltre, che esse – una volta revocate – possano essere imposte di nuovo.

- 62. Si rileva frequentemente che è ancora in uso l'antica terminologia di sospensione a divinis per indicare il divieto di esercizio del ministero imposto come misura cautelare a un chierico. È bene evitare questa denominazione, come anche quella di sospensione ad cautelam, perché nella vigente legislazione la sospensione è una pena e in questa fase non può ancora essere imposta. Correttamente la disposizione sarà denominata, per esempio, divieto o proibizione di esercizio pubblico del ministero.
- 63. È da evitare la scelta di operare solamente un trasferimento d'ufficio, di circoscrizione, di casa religiosa del chierico coinvolto, ritenendo che il suo allontanamento dal luogo del presunto delitto o dalle presunte vittime costituisca soddisfacente soluzione del caso.
- 64. Le misure cautelari di cui al n. 58 si impongono mediante un precetto singolare legittimamente notificato (cfr cann. 49 ss. e 1319 CIC e 1406 e 1510 ss. CCEO).
- 65. Si ricordi che, quando si decidesse di modificare o revocare le misure cautelari, bisognerà farlo con apposito decreto legittimamente notificato. Non sarà necessario farlo, invece, alla fine dell'eventuale processo, dato che in quel momento esse cessano in forza del diritto.
  - e/ Che cosa fare per concludere l'indagine previa?
- 66. Si raccomanda, ai fini dell'equità e dell'esercizio ragionevole della giustizia, che la durata dell'indagine previa sia adeguata alle finalità

dell'indagine stessa, ossia il raggiungimento della fondata verisimiglianza della notitia de delicto e della corrispettiva esistenza del fumus delicti. Il protrarsi ingiustificato della durata dell'indagine previa può costituire una negligenza da parte dell'autorità ecclesiastica.

- 67. Se l'indagine è stata svolta da persona idonea nominata dall'Ordinario o dal Gerarca, essa gli consegni tutti gli atti dell'indagine insieme a una propria valutazione delle risultanze dell'indagine.
- 68. Secondo i cann. 1719 CIC e 1470 CCEO, l'Ordinario o il Gerarca deve decretare la chiusura dell'indagine previa.
- 69. Secondo l'art. 10 § 1 SST, una volta che l'indagine previa sia conclusa, e qualunque ne sia l'esito, l'Ordinario o il Gerarca ha il dovere di inviare copia autentica dei relativi atti al DDF, nei tempi più rapidi. Alla copia degli atti e alla tabella riassuntiva\_di cui all'Allegato, egli unisca la propria valutazione delle risultanze dell'indagine (votum), offrendo anche eventuali suoi suggerimenti circa la maniera di procedere (per esempio, se ritiene opportuno attivare una procedura penale, e di quale tipo; se possa ritenersi sufficiente la pena imposta dalle autorità civili; se sia preferibile l'applicazione di misure amministrative da parte dell'Ordinario o del Gerarca; se si debba invocare la prescrizione del delitto o concederne la deroga).
- 70. Nel caso in cui l'Ordinario o il Gerarca che ha svolto l'indagine previa sia un Superiore maggiore, è bene che trasmetta copia del fascicolo dell'indagine anche al Moderatore supremo (o al Vescovo di riferimento, nel caso di Istituti o Società di diritto diocesano), in quanto sono le figure con cui ordinariamente il DDF interloquirà nel seguito. A sua volta, il Moderatore supremo invierà al DDF il proprio votum, come al n. 69.
- 71. Qualora l'Ordinario che ha svolto l'indagine previa non sia l'Ordinario del luogo dove è stato commesso il presunto delitto, il primo comunichi al secondo le risultanze dell'indagine.
- 72. Gli atti vengano inviati in un unico esemplare; è utile che essi siano autenticati da un Notaio, che sarà uno della Curia, se non ne è stato nominato uno apposito per l'indagine previa.

- 73. I cann. 1719 CIC e 1470 CCEO dispongono che l'originale di tutti gli atti venga conservato nell'archivio segreto della Curia.
- 74. Sempre secondo l'art. 10 § 1 SST, una volta inviati gli atti dell'indagine previa al DDF, l'Ordinario o il Gerarca dovranno attendere comunicazioni o istruzioni in proposito da parte del DDF.
- 75. Chiaramente, qualora nel frattempo emergessero altri elementi relativi all'indagine previa o a nuove accuse, essi vengano trasmessi il più presto possibile al DDF, a integrazione di quanto già in suo possesso. Se poi sembrasse utile riaprire l'indagine previa a motivo di tali elementi, se ne dia immediata comunicazione al DDF.

#### IV. Che cosa può fare il DDF a questo punto?

- 76. Ricevuti gli atti dell'indagine previa, ordinariamente il DDF ne dà immediato riscontro all'Ordinario, al Gerarca, al Moderatore supremo (nel caso dei religiosi, anche al Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; se poi il chierico è di una Chiesa orientale, al Dicastero per le Chiese orientali; infine, al Dicastero per l'Evangelizzazione se il chierico appartiene a un territorio soggetto a quel Dicastero), comunicando se già non lo si era fatto in precedenza il numero di Protocollo corrispondente al caso. A questo numero bisognerà fare riferimento per ogni successiva comunicazione con il DDF.
- 77. In un secondo tempo, dopo aver studiato attentamente gli atti, al DDF si aprono varie possibilità di azione: archiviare il caso; chiedere un approfondimento dell'indagine previa; imporre misure disciplinari non penali, ordinariamente mediante un precetto penale; imporre rimedi penali o penitenze, oppure ammonizioni o riprensioni; aprire un processo penale; individuare altre vie di sollecitudine pastorale. La decisione presa viene comunicata all'Ordinario, con le adeguate istruzioni per portarla ad effetto.
  - a/ Che cosa sono le misure disciplinari non penali?
- 78. Le misure disciplinari non penali ordinano all'accusato qualcosa da fare o da omettere. Sono imposte tramite un precetto singolare (cfr cann. 49 CIC e 1510 § 2, 2° CCEO) emesso dall'Ordinario o dal Gerarca, oppure anche dal DDF. In questi casi, ordinariamente si impongono limitazioni nell'esercizio del ministero, più o meno estese in considerazione del

caso, come anche talvolta l'obbligo di risiedere in un determinato luogo. Si sottolinea che non si tratta di pene, ma di atti di governo destinati a garantire e proteggere il bene comune e la disciplina ecclesiale, e ad evitare lo scandalo dei fedeli. Questo tipo di precetto non minaccia una pena nel caso di non osservanza.

- b/ Che cosa è un precetto penale?
- 79. Gli stessi tipi di misure sono imposti ordinariamente tramite un precetto penale ai sensi del can. 1319 § 1 CIC e 1406 § 1 CCEO. Il can. 1406 § 2 CCEO equipara ad esso l'ammonizione con minaccia di pena.
- 80. Le formalità richieste per un precetto sono quelle già ricordate (cann. 49 ss. CIC e 1510 ss. CCEO). Tuttavia, perché si tratti di un precetto penale, nel testo deve essere chiaramente indicata la pena comminata nel caso in cui il destinatario del precetto trasgredisca le misure che gli sono state imposte.
- 81. Si ricordi che, secondo il can. 1319 § 1 CIC, in un precetto penale non si possono comminare pene espiatorie perpetue; inoltre, la pena deve essere chiaramente determinata. Altre esclusioni di pene sono previste dal can. 1406 § 1 CCEO per i fedeli che appartengono alle diverse Chiese sui iuris.
  - 82. Tale atto amministrativo ammette ricorso nei termini di Legge.
  - c/ Che cosa sono i rimedi penali, le penitenze e le riprensioni pubbliche?
- 83. Per la definizione dei rimedi penali, delle penitenze e delle riprensioni pubbliche, si rimanda rispettivamente ai cann. 1339 e 1340 § 1 CIC, e 1427 CCEO. $^6$
- <sup>6</sup> Can. 1339 CIC § 1. L'Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta cada il sospetto grave d'aver commesso il delitto. § 2. L'Ordinario può riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine. § 3. Dell'ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell'archivio segreto della curia. § 4. Se, una o più volte, siano state fatte inutilmente a qualcuno ammonizioni o correzioni, o se non si possa attendere da esse alcun effetto, l'Ordinario dia un precetto penale, nel quale si disponga accuratamente cosa si debba fare o evitare. § 5. Se lo richieda la gravità del caso, e soprattutto nel caso in cui qualcuno si trovi in pericolo di ricadere nel delitto, l'Ordinario, anche al di là delle pene inflitte a norma del diritto o dichiarate mediante sentenza o decreto, lo sottoponga ad una misura di vigilanza determinata mediante un decreto singolare. Can. 1340 § 1 CIC: La penitenza che può essere imposta in foro esterno, consiste in una qualche opera di religione, di pietà o di carità da farsi. Can. 1427 CCEO § 1: Salvo restando il diritto particolare, la ri-

#### V. Quali sono le decisioni possibili in una procedura penale?

- 84. Le decisioni al termine del processo penale, sia esso giudiziale o extragiudiziale potranno avere un esito di tre tipi:
- condannatorio ("constat"), se con certezza morale consti la colpevolezza dell'accusato in ordine al delitto ascrittogli. In tal caso si dovrà indicare specificatamente il tipo di sanzione canonica inflitta o dichiarata;
- assolutorio ("constat de non"), se con certezza morale consti la non colpevolezza dell'imputato, in quanto il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non è previsto dalla legge come delitto o è stato commesso da persona non imputabile;
- dimissorio ("non constat"), qualora non sia stato possibile raggiungere la certezza morale in ordine alla colpevolezza dell'imputato, in quanto manca o è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato ha commesso il fatto o che il delitto è stato commesso da persona imputabile.

Vi è la possibilità di provvedere al bene pubblico o al bene dell'accusato con opportune ammonizioni, rimedi penali e altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale (efr can. 1348 CIC).

La decisione (per sentenza o per decreto) dovrà indicare a quale di questi tre generi fa riferimento, perché sia chiaro se "consta", o "consta che non", o "non consta".

#### VI. Quali sono le procedure penali possibili?

- 85. Secondo la Legge, le procedure penali possibili sono tre: il processo penale giudiziale; il processo penale extragiudiziale; la procedura introdotta dall'art. 26 SST.
- 86. La procedura prevista nell'art. 26 SST<sup>7</sup> è riservata ai casi gravissimi, si conclude con una decisione diretta del Sommo Pontefice e prevede

prensione pubblica ha luogo o davanti al notaio o a due testimoni oppure a mezzo di lettera in modo però che consti da qualche documento della ricezione e del contenuto della lettera. § 2. Bisogna guardarsi affinché nella riprensione pubblica non si dia uno spazio maggiore di quanto è necessario, all'infamia del reo.

<sup>7</sup> Art. 26 SST – È diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede, in qualunque stato e grado del procedimento, deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice, in merito alla dimissione o alla deposizione dallo stato clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi di particolare gravità di cui agli artt. 2-6, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

comunque che, anche se il compimento del delitto è manifesto, all'accusato sia garantito l'esercizio del diritto di difesa.

- 87. Per quanto riguarda il processo penale giudiziale, si rimanda alle apposite disposizioni di Legge, sia dei rispettivi Codici, sia degli artt. 9, 10 § 2, 11-18, 26-29 SST.
- 88. Il processo penale giudiziale non richiede la doppia sentenza conforme, pertanto la decisione assunta dalla eventuale seconda istanza tramite sentenza determina la res iudicata (cfr anche art. 18 SST). Contro una sentenza che sia passata in giudicato è possibile solo la restitutio in integrum, purché si producano elementi che rendano palese la sua ingiustizia (cfr cann. 1645 CIC, 1326 CCEO) o la querela di nullità (cfr cann. 1619 ss. CIC, 1302 ss. CCEO). Il Tribunale costituito per questo tipo di processo è sempre collegiale, ed è formato da un minimo di tre giudici. Gode del diritto di appello alla sentenza di primo grado non solo la parte accusata che si ritiene ingiustamente gravata dalla sentenza, ma anche il Promotore di Giustizia del DDF (cfr art. 16 § 2 SST).
- 89. Secondo gli artt. 10 § 1 e 16 § 3 SST, il processo penale giudiziale si può svolgere in DDF o essere demandato a un Tribunale inferiore. Circa la decisione in proposito, viene inviata apposita lettera esecutiva a quanti sono interessati.
- 90. Anche durante lo svolgimento di un processo penale, giudiziale o extragiudiziale, si possono imporre all'accusato le misure cautelari di cui ai nn. 58-65.
  - a/ Che cos'è il processo penale extragiudiziale?
- 91. Il processo penale extragiudiziale, talora chiamato "processo amministrativo", è una forma di processo penale che riduce le formalità previste nel processo giudiziale, al fine di accelerare il corso della giustizia, senza per questo eliminare le garanzie processuali che sono previste dal giusto processo (cfr can. 221 CIC e 24 CCEO).
- 92. Per i delitti riservati al DDF, l'art. 19 SST dispone che sia solo il DDF, in singoli casi, *ex officio* o su richiesta dell'Ordinario o del Gerarca, a decidere se procedere per questa via.

- 93. Come il processo giudiziale, anche il processo penale extragiudiziale si può svolgere in DDF o essere demandato a un'istanza inferiore, ossia all'Ordinario o al Gerarca dell'accusato, oppure a terzi incaricati a ciò dal DDF, su eventuale richiesta dell'Ordinario o del Gerarca. Circa la decisione in proposito, viene inviata apposita lettera esecutiva a quanti sono interessati.
- 94. Il processo penale extragiudiziale si svolge con formalità leggermente differenti secondo i due Codici. Se vi fossero ambiguità circa il Codice a cui fare riferimento (per esempio nel caso di chierici di rito latino che operano in Chiese orientali, o chierici di rito orientale attivi in circoscrizioni latine), bisognerà chiarire con il DDF quale Codice seguire e, in seguito, attenersi scrupolosamente a tale decisione.
  - b/ Come si svolge un processo penale extragiudiziale secondo il CIC?
- 95. Quando un Ordinario riceve dal DDF l'incarico di svolgere un processo penale extragiudiziale, deve anzitutto decidere se presiedere personalmente il processo o nominare un proprio Delegato esperto in diritto canonico. L'Ordinario può delegare a quest'ultimo l'intero processo, oppure riservare per sé la decisione finale. Deve inoltre nominare due Assessori, che assisteranno lui o il suo Delegato nella fase di valutazione. Per la loro scelta, può essere opportuno attenersi ai criteri elencati nei cann. 1424 e 1448 § 1 CIC. È necessario nominare anche un Notaio, secondo i criteri richiamati al n. 41. Non è prevista la nomina del Promotore di giustizia.
- 96. Le suddette nomine avvengano tramite apposito decreto. Agli officiali sia richiesto il giuramento di compiere fedelmente l'incarico ricevuto, osservando il segreto. L'avvenuto giuramento deve constare agli atti.
- 97. Successivamente, l'Ordinario (o il suo Delegato) deve avviare il processo, con un decreto di convocazione dell'accusato. Tale decreto deve contenere: l'indicazione chiara della persona convocata, del luogo e del momento in cui dovrà comparire, dello scopo per cui viene convocato, cioè prendere atto dell'accusa (che il testo del decreto richiamerà per sommi

- capi) e delle corrispondenti prove (che non è necessario elencare già nel decreto), ed esercitare il suo diritto alla difesa. È opportuno indicare gli officiali incaricati per il processo.
- 98. Con le nuove Norme promulgate nel 2021 (cfr art. 20 § 7 SST), è esplicitamente previsto dalla Legge per il caso di un processo extragiudiziale in materia riservata al DDF che l'accusato, secondo il disposto dei cann. 1723 e 1481 §§ 1-2 CIC, abbia un avvocato e/o procuratore che lo assiste, da lui scelto o se egli non lo fa nominato d'ufficio. Il nominativo dell'avvocato e/o procuratore deve essere fornito all'Ordinario (o al suo Delegato) prima della sessione di notifica delle accuse e delle prove, con apposito mandato autentico secondo il can. 1484 § 1 CIC, per le necessarie verifiche sui requisiti richiesti dal can. 1483 CIC.<sup>8</sup>
- 99. Se l'accusato rifiuta o trascura di comparire, l'Ordinario (o il suo Delegato) valuti se effettuare una seconda convocazione.
- 100. L'accusato che rifiuta o trascura di comparire in prima o in seconda convocazione venga avvertito che il processo andrà avanti nonostante la sua assenza. Questa notizia può essere data già al momento della prima convocazione. Se l'accusato ha trascurato o rifiutato di comparire, la cosa venga verbalizzata e si proceda ad ulteriora.
- 101. Giunti il giorno e l'ora della sessione di notifica delle accuse e delle prove, all'accusato e all'avvocato e/o procuratore che lo accompagna viene esibito il fascicolo degli atti dell'indagine previa. Si renda noto l'obbligo di rispettare il segreto di ufficio.
- 102. Si presti particolare attenzione al fatto che, se il caso coinvolge il sacramento della Penitenza, venga rispettato l'art. 4 § 2 SST, che prevede che all'accusato non venga riferito il nome della presunta vittima, a meno che essa non abbia espressamente acconsentito a rivelarlo.
- 103. Non è obbligatorio che alla sessione di notifica prendano parte gli Assessori.

<sup>8</sup> Can. 1483 CIC – Procuratore ed avvocato devono essere maggiorenni e di buona fama; l'avvocato deve inoltre essere cattolico, a meno che il Vescovo diocesano non permetta altrimenti, e dottore in diritto canonico, o in caso contrario veramente esperto, ed approvato dal Vescovo stesso.

- 104. La notifica dell'accusa e delle prove avviene allo scopo di dare all'accusato la possibilità di difendersi (efr can. 1720, 1° CIC).
- 105. Con "accusa" si intende il delitto che la presunta vittima o altra persona sostiene essere accaduto, secondo quanto risultato durante l'indagine previa. Presentare l'accusa significa dunque rendere noto all'accusato il delitto che gli si attribuisce, secondo quanto lo configura (per esempio, luogo di accadimento, numero ed eventualmente nominativo delle presunte vittime, circostanze).
- 106. Con "prove" si intende l'insieme di tutto il materiale raccolto durante l'indagine previa e altro materiale eventualmente acquisito: anzitutto la verbalizzazione delle accuse rilasciate dalle presunte vittime; poi i documenti pertinenti (per esempio cartelle cliniche, scambi epistolari anche per via elettronica, fotografie, prove d'acquisto, estratti conto bancari); i verbali delle dichiarazioni di eventuali testimoni; e, infine, eventuali perizie (mediche tra cui quelle psichiatriche –, psicologiche, grafologiche) che chi ha condotto l'indagine abbia ritenuto di accogliere o far eseguire. Si osservino le regole di riservatezza eventualmente imposte dalla legge civile.
- 107. L'insieme di quanto sopra viene chiamato "prove" perché, pur essendo stato raccolto in fase antecedente il processo, nel momento in cui viene aperto il processo extragiudiziale diventa automaticamente un insieme di prove.
- 108. In qualunque fase del processo, è lecito che l'Ordinario o il suo Delegato dispongano la raccolta di ulteriori prove, se sembra loro opportuno in base alle risultanze dell'indagine previa. Ciò può accadere anche in base alle istanze dell'accusato in fase di difesa. I risultati andranno ovviamente presentati all'accusato durante lo svolgimento di essa. Gli venga presentato quanto raccolto a seguito delle istanze difensive, indicendo una nuova sessione di contestazione di accuse e prove, qualora si siano riscontrati nuovi elementi di accusa o di prova; altrimenti, questo materiale si può considerare semplicemente come elemento integrante della difesa.

- 109. La difesa può avvenire secondo due modalità: a/ raccogliendola seduta stante con apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti (ma, in particolare, da: Ordinario o suo Delegato; accusato ed avvocato e/o procuratore; Notaio); b/ fissando un ragionevole termine entro il quale detta difesa venga presentata all'Ordinario o al suo Delegato, in forma scritta.
- 110. Si ricordi attentamente che, secondo il can. 1728 § 2 CIC, l'accusato non è tenuto a confessare il delitto, né può essergli imposto il giuramento de veritate dicenda.
- 111. La difesa dell'accusato può chiaramente servirsi di tutti i mezzi leciti, come per esempio la richiesta di udire testimoni di parte, o esibire documenti e perizie.
- 112. Per quanto riguarda l'ammissione di queste prove (e, in particolare, la raccolta di dichiarazioni di eventuali testimoni), valgono i criteri discrezionali permessi al giudice dalla Legge generale sul giudizio contenzioso.<sup>9</sup>
- 113. Qualora il caso concreto lo richieda, l'Ordinario o il suo Delegato valuti la credibilità circa gli intervenuti nel processo. Però, secondo l'art. 4 § 2 SST, è obbligato a farlo a proposito del denunciante qualora sia coinvolto il sacramento della Penitenza.
- 114. Trattandosi di processo penale, non è previsto l'obbligo di un intervento del denunciante in fase processuale. Di fatto, egli ha esercitato il suo diritto contribuendo alla formazione dell'accusa e alla raccolta delle prove. Da quel momento, l'accusa viene portata avanti dall'Ordinario o dal suo Delegato.

 $<sup>^9</sup>$  Ex analogia can. 1527 CIC –  $\S$  1. Possono essere addotte prove di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ex analogia can. 1572 CIC – Nella valutazione delle testimonianze, il giudice, dopo aver richiesto, se necessario, lettere testimoniali, prenda in considerazione: 1) quale sia la condizione e lonestà della persona; 2) se la testimonianza è fatta per conoscenza propria, soprattutto per aver veduto o udito personalmente, oppure in base alla propria opinione, per fama o per averlo udito da altri; 3) se il teste sia costante e fermamente coerente con se stesso, oppure sia variabile, insicuro o dubbioso; 4) se abbia contestimoni su quanto ha deposto, e sia confermato o no da altri elementi di prova.

- c/ Come si conclude un processo penale extragiudiziale secondo il CIC?
- 115. Egli invita i due Assessori a fornire entro un certo ragionevole termine la loro valutazione delle prove e degli argomenti di difesa, di cui al can. 1720, 2° CIC. Nel decreto può anche invitarli a una sessione comune, in cui svolgere tale valutazione. Il fine di tale sessione è evidentemente di facilitare l'analisi, la discussione e il confronto. Per tale sessione, facoltativa ma raccomandabile, non sono previste particolari formalità giuridiche.
- 116. Si fornisca previamente agli Assessori tutto il fascicolo processuale, concedendo loro un tempo congruo per lo studio e la valutazione personale. È bene ricordare loro l'obbligo di osservare il segreto di ufficio.
- 117. Benché non sia previsto dalla Legge, è bene che il parere degli Assessori venga redatto in forma scritta e incluso negli atti, per facilitare la stesura del successivo decreto conclusivo da parte di chi di dovere. Questo parere, essendo per la valutazione dell'Ordinario o del suo Delegato, non deve essere condiviso con l'accusato o con il suo avvocato.
- 118. Allo stesso fine, se la valutazione delle prove e degli argomenti di difesa avviene durante una sessione comune, è consigliabile prendere una serie di appunti sugli interventi e sulla discussione, anche in forma di verbale sottoscritto dagli intervenuti. Questi scritti ricadono sotto segreto di ufficio e non devono essere diffusi.
- 119. Qualora consti del delitto con certezza, l'Ordinario o il suo Delegato (cfr can. 1720, 3° CIC) dovrà emanare un decreto con cui chiudere il processo, irrogando e/o dichiarando la pena, o imponendo il rimedio penale o la penitenza che egli riterrà più adeguata alla riparazione dello scandalo, al ristabilimento della giustizia e all'emendamento del reo.
- 120. L'Ordinario ricordi sempre che, se intende imporre una pena espiatoria perpetua, secondo l'art. 19 § 2 SST dovrà avere il mandato previo del DDF. Questo mandato è un'eccezione, limitatamente a questi casi, al divieto di infliggere pene perpetue per decreto, di cui al can. 1342 § 2 CIC. Un riferimento esplicito al mandato ricevuto dal DDF deve essere presente nel decreto se viene imposta una pena perpetua.

- 121. L'elenco delle pene perpetue è unicamente quello previsto dal can. 1336 §§ 2-5 CIC,<sup>11</sup> con le avvertenze di cui ai cann. 1337 e 1338 CIC.<sup>12</sup>
- 122. Poiché si tratta di un processo extragiudiziale, si abbia cura di ricordare che il decreto penale non è una sentenza, che si emette solo alla fine di un processo giudiziale, anche se come una sentenza esso impone una pena.
- 123. Il decreto in questione è un atto personale dell'Ordinario o del suo Delegato, pertanto non deve essere firmato dagli Assessori, ma solo autenticato dal Notaio.
- 124. Oltre alle formalità generali previste per ogni decreto (cfr cann. 48-56 CIC), il decreto penale dovrà citare per sommi capi i principali elementi dell'accusa e dello svolgimento del processo, ma soprattutto esporre almeno brevemente le ragioni su cui si fonda la decisione, in diritto (elencando cioè i canoni su cui la decisione si fonda per esempio, quelli che
- <sup>11</sup> Can. 1336 CIC § 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono quelle elencate nei §§ 2-5. § 2: Ingiunzione: 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2º di pagare una ammenda o una somma di denaro per le finalità della Chiesa, secondo i regolamenti definiti dalla Conferenza Episcopale. § 3: Proibizione: 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2° di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi; 3° di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine; 4° di porre tutti o alcuni atti di potestà di governo; 5° di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli; 6° di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici; 7° di portare l'abito ecclesiastico o religioso. § 4 Privazione: 1º di tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solamente di alcuni compiti inerenti agli uffici o incarichi; 2º della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare; 3º della potestà delegata di governo; 4º di alcuni diritti o privilegi o insegne o titoli; 5º di tutta la remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, secondo i regolamenti stabiliti dalla Conferenza Episcopale, salvo il disposto del can. 1350, § 1. § 5. La dimissione dallo stato clericale.
- 12 Can. 1337 CIC § 1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può essere applicata sia ai chierici sia ai religiosi; l'ingiunzione di dimorarvi può essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai religiosi. § 2. Per infliggere l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio, è necessario che vi sia il consenso dell'Ordinario di quel luogo, salvo non si tratti di una casa destinata alla penitenza ed alla correzione dei chierici anche extradiocesani. Can. 1338 CIC § 1. Le pene espiatorie, recensite nel can. 1336, non si applicano mai a potestà, uffici, incarichi, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli, insegne che non siano sotto la potestà del superiore che costituisce la pena. § 2. Non si può privare alcuno della potestà di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti; parimenti non si può privare dei gradi accademici. § 3. Per le proibizioni indicate nel can. 1336, § 3, si deve osservare la norma data per le censure al can. 1335, § 2. § 4. Soltanto le pene espiatorie recensite come proibizioni nel can. 1336, § 3, possono essere pene latae sententiae o altre che eventualmente siano stabilite con legge o precetto. § 5. Le proibizioni di cui al can. 1336, § 3, non sono mai sotto pena di nullità.

definiscono il delitto, quelli che definiscono eventuali attenuanti, esimenti o aggravanti – e, almeno in modo essenziale, la logica giuridica che ha portato a decidere di applicarli) e in fatto.

- 125. La motivazione in fatto è chiaramente la più delicata, perché l'autore del decreto deve esporre le ragioni in base alle quali, confrontando il materiale dell'accusa e quanto affermato nella difesa, di cui dovrà rendere conto sinteticamente nell'esposizione, è giunto a ritenersi certo del compimento o del non compimento del delitto, o della non sufficiente certezza morale.
- 126. Ben comprendendo che non tutti possiedono articolate conoscenze del diritto canonico e del suo linguaggio formale, per un decreto penale si richiede che venga principalmente messo in evidenza il ragionamento svolto, più che curare nel dettaglio la precisione terminologica. Eventualmente si ricorra all'aiuto di persone competenti.
- 127. La notifica del decreto nella sua integrità (quindi, non solo della parte dispositiva) avverrà tramite i mezzi legittimi previsti (cfr cann. 54-56 CIC<sup>13</sup>) e deve constare in debita forma.
- 128. In qualunque caso, comunque, si deve inviare al DDF copia autenticata degli atti processuali (se già non erano stati trasmessi) e del decreto notificato.
- 129. Se il DDF decide di avocare a sé il processo penale extragiudiziale, tutti gli adempimenti previsti a partire dal n. 91 saranno chiaramente a proprio carico, fatto salvo il diritto di chiedere la collaborazione delle istanze inferiori, se necessario.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Can. 54 CIC – § 1. Il decreto singolare, la cui applicazione viene affidata all'esecutore, ha effetto dal momento dell'esecuzione; in caso contrario dal momento in cui viene intimato alla persona per autorità di colui che emette il decreto. § 2. Il decreto singolare, per poterne urgere losservanza, deve essere intimato con un legittimo documento a norma del diritto. Can. 55 CIC - Fermo restando il disposto dei cann. 37 e 51, quando una gravissima ragione si frapponga alla consegna del testo scritto del decreto, il decreto si ritiene intimato se viene letto alla persona cui è destinato di fronte a un notaio o a due testimoni, con la redazione degli atti, da sottoscriversi da tutti i presenti. Can. 56 CIC - Il decreto si ritiene intimato, se colui al quale è destinato, chiamato nel dovuto modo a ricevere o ad udire il decreto, senza giusta causa non comparve o ricusò di sottoscrivere.

- d/ Come si svolge un processo penale extragiudiziale secondo il CCEO?
- 130. Come si è detto nel n. 94, il processo penale extragiudiziale secondo il CCEO si svolge con alcune peculiarità proprie di quel diritto. Ai fini di una maggiore scorrevolezza espositiva, per evitare ripetizioni, si indicheranno solo tali peculiarità: pertanto, alla prassi fin qui descritta e in comune con il CIC, bisognerà fare gli adattamenti che seguono.
- 131. Anzitutto va ricordato che il dettato del can. 1486 CCEO va scrupolosamente seguito, pena la mancanza di validità del decreto penale.
- 132. Nel processo penale extragiudiziale secondo il CCEO non c'è la presenza degli Assessori, ma è invece obbligatoria quella del Promotore di giustizia.
- 133. La sessione di notifica dell'accusa e delle prove si deve svolgere con la presenza obbligatoria del Promotore di giustizia e del Notaio.
- 134. Secondo il can. 1486 § 1, 2° CCEO, la sessione di notifica e conseguentemente la raccolta della difesa va svolta unicamente in discussione orale. Ciò non esclude tuttavia che, per tale discussione, la difesa possa essere consegnata in forma scritta.
- 135. Si invita a ponderare con particolare attenzione, in base alla gravità del delitto, se le pene di cui al can. 1426 § 1 CCEO siano veramente adeguate per raggiungere quanto previsto dal can. 1401 CCEO. Nella decisione circa la pena da imporre si osservino i cann. 1429<sup>14</sup> e 1430<sup>15</sup> CCEO.
- 136. Il Gerarca o il suo Delegato ricordi sempre che, secondo l'art.19 § 2 SST, i divieti di cui al can. 1402 § 2 CCEO non sono applicabili.
- <sup>14</sup> Can. 1429 CCEO § 1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può colpire solo i chierici o i religiosi o i membri di una società di vita comune a guisa dei religiosi; la prescrizione invece di dimorare in un determinato luogo o territorio non può colpire se non i chierici ascritti a un'eparchia, salvo il diritto degli istituti di vita consacrata. § 2. Per infliggere la prescrizione di dimorare in un determinato luogo o territorio, si richiede il consenso del Gerarca del luogo, a meno che non si tratti o della casa di un istituto di vita consacrata di diritto pontificio o patriarcale, nel qual caso si richiede il consenso del Superiore competente, oppure di una casa destinata alla penitenza e all'emendamento di chierici di più eparchie.
- <sup>15</sup> Can. 1430 CCEO § 1. Le privazioni penali possono colpire soltanto le potestà, gli uffici, i ministeri, gli incarichi, i diritti, i privilegi, le facoltà, le grazie, i titoli, le insegne che sono sotto la potestà dell'autorità che costituisce la pena o del Gerarca che ha promosso il giudizio penale o che la infligge con decreto; lo stesso vale per il trasferimento penale ad altro ufficio. § 2. Non può esserci la privazione della potestà di ordine sacro, ma solo la proibizione di esercitare tutti o alcuni dei suoi atti a norma del diritto comune; così pure non può esserci la privazione dei gradi accademici.

Pertanto, egli potrà imporre per decreto una pena espiatoria perpetua, avuto tuttavia il mandato previo del DDF richiesto dal medesimo art. 19 § 2 SST. La concessione del mandato previo del DDF va menzionata esplicitamente nel decreto.

- 137. Per stendere il decreto penale valgono i medesimi criteri indicati ai nn. 119-126.
- 138. La notifica, poi, avverrà nei termini del can. 1520 CCEO e deve constare in debita forma.
- 139. Per tutto quanto non si è detto nei numeri precedenti, si faccia riferimento a quanto scritto per il processo extragiudiziale secondo il CIC, anche nell'eventuale svolgimento del processo in DDF.
  - e/ Il decreto penale ricade sotto il segreto di ufficio?
- 140. Come già richiamato (cfr n. 47), gli atti processuali e la decisione si trovano sotto il segreto di ufficio. Bisogna costantemente richiamare a questo tutti gli intervenuti nel processo, a qualunque titolo.
- 141. Il decreto va notificato integralmente all'accusato. La notifica va fatta al suo procuratore, se egli se ne è avvalso.

#### VII. Che cosa può succedere quando finisce una procedura penale?

- 142. Secondo il tipo di procedura attivata, vi sono differenti possibilità che spettano a chi è intervenuto come parte nella procedura stessa.
- 143. Se vi è stata la procedura secondo l'art. 26 SST, trattandosi di un atto del Romano Pontefice esso è inappellabile (cfr cann. 333 § 3 CIC e 45 § 3 CCEO).
- 144. Se vi è stato un processo penale giudiziale, si aprono le possibilità di impugnazione previste dalla Legge, ossia la querela di nullità, la *restitutio* in integrum e l'appello.
- 145. Secondo l'art. 16  $\S$  3 SST, l'unico Tribunale di seconda istanza che si può adire è quello del DDF.
- 146. Per presentare appello, si segue il disposto di Legge, notando accuratamente che l'art. 16 § 2 SST modifica i termini di presentazione dell'appello, imponendo il termine perentorio di sessanta giorni utili, da contarsi secondo quanto disposto dai cann. 202 § 1 CIC e 1545 § 1 CCEO.

- 147. Se vi è stato un processo penale extragiudiziale, è data la possibilità di presentare ricorso contro il decreto che lo conclude secondo i termini previsti dalla Legge, ossia dai cann. 1734 ss. CIC e 1487 CCEO (cfr punto VIII).
- 148. Appelli e ricorsi, secondo i cann. 1353 CIC, e 1319 e 1487 § 2 CCEO, hanno effetto sospensivo della pena.
- 149. Poiché la pena è sospesa e il percorso del processo penale è prolungato, restano in vigore le misure cautelari con le stesse avvertenze e modalità di cui ai nn. 58-65.

#### VIII. Che cosa fare in caso di ricorso contro un decreto penale?

- 150. La Legge prevede modalità differenti, secondo i Codici.
- a/ Che cosa prevede il CIC in caso di ricorso contro un decreto penale?
- 151. Chi intende presentare un ricorso contro un decreto penale, secondo il can. 1734 CIC deve chiederne prima la correzione o la revoca all'autore (Ordinario o suo Delegato) entro il termine perentorio di dieci giorni utili dalla legittima notifica.
- 152. L'autore, secondo il can. 1735 CIC, entro trenta giorni da quando ha ricevuto la domanda può rispondere correggendo il proprio decreto o respingendo la domanda. Ha anche facoltà di non rispondere in alcun modo.
- 153. Contro il decreto corretto, il rigetto della domanda o il silenzio dell'autore, il ricorrente può rivolgersi al Congresso del DDF direttamente o tramite l'autore del decreto (cfr can. 1737 § 1 CIC) o tramite procuratore, nei termini perentori di 15 giorni utili previsti dal can. 1737 § 2 CIC. <sup>16</sup>
- 154. Se il ricorso gerarchico è stato presentato all'autore del decreto, questi lo deve immediatamente trasmettere al DDF (cfr can. 1737 § 1 CIC). Dopo di che (come pure se il ricorso è stato presentato direttamente in DDF), l'autore del decreto deve unicamente attendere eventuali istruzioni o richieste del DDF, che comunque lo informerà circa l'esito dell'esame del ricorso.
- b/ Che cosa prevede il CCEO in caso di ricorso contro un decreto penale? 155. Il CCEO prevede una procedura più semplice rispetto al CIC. Infatti, a norma del can. 1487 § 1 CCEO il ricorrente deve rivolgersi unicamente al Congresso del DDF entro dieci giorni utili dalla notifica.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Can. 1737 § 2 CIC – Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici giorni utili, che [...] decorrono a norma del can. 1735.

156. L'autore del decreto, in tal caso, non deve fare nulla, se non attendere eventuali istruzioni o richieste del DDF, che comunque lo informerà circa l'esito dell'esame del ricorso. Tuttavia, se si tratta del Gerarca, dovrà prendere atto degli effetti sospensivi del ricorso, di cui al n. 148.

#### IX. C'è qualcosa che bisogna tenere sempre presente?

157. Fin da quando si ha la notitia de delicto, l'accusato ha diritto di presentare domanda di essere dispensato da tutti gli oneri connessi con il suo stato di chierico, compreso il celibato, e, contestualmente, dagli eventuali voti religiosi. L'Ordinario o il Gerarca deve chiaramente informarlo di questo suo diritto. Qualora il chierico decidesse di avvalersi di questa possibilità, dovrà scrivere apposita domanda, rivolta al Santo Padre, presentandosi e indicando in breve le motivazioni per cui la chiede. La domanda deve essere chiaramente datata e firmata dall'Oratore. Essa andrà consegnata al DDF, accompagnata dal votum dell'Ordinario o Gerarca. Il DDF, a sua volta, provvederà all'inoltro e – se il Santo Padre accetterà l'istanza – trasmetterà all'Ordinario o Gerarca il rescritto di dispensa, chiedendogli di provvedere alla legittima notifica all'Oratore.

158. I decreti emessi in sede gerarchica dal Congresso del DDF di cui ai nn. 153 e 155 o ai sensi del can. 1720, 3° CIC o 1486 § 1, 3° CCEO al termine di in un processo penale extragiudiziale possono essere soggetti al ricorso ex art. 24 SST. Il ricorso, ai fini della sua ammissibilità, deve determinare con chiarezza il petitum e contenere le motivazioni in iure e in facto sulle quali si basa. Il ricorrente deve sempre avvalersi di un avvocato, munito di apposito mandato. Il ricorso deve essere presentato direttamente al DDF.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Art. 24 SST – § 1. Contro gli atti amministrativi singolari della Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, il Promotore di Giustizia del Dicastero e l'accusato hanno il diritto di presentare ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla medesima Congregazione, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all'art. 123 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*. § 2. L'accusato, per la presentazione del ricorso di cui al § 1 deve, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, avvalersi sempre di un Avvocato che sia un fedele, munito di apposito mandato e provvisto di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico. § 3. Il ricorso di cui al § 1, ai fini della sua ammissibilità, deve indicare con chiarezza il *petitum* e contenere le motivazioni *in iure* e *in facto* sulle quali si basa.

- 159. Se una Conferenza episcopale ha già provveduto a scrivere le proprie linee guida in merito al trattamento dei casi di abuso sessuale di minori, rispondendo all'invito fatto dal DDF nel 2011, questo testo potrà essere tenuto presente.
- 160. Capita talvolta che la *notitia de delicto* riguardi un chierico già deceduto. In tal caso, non può essere attivato alcun tipo di procedura penale.
- 161. Se un chierico segnalato muore durante l'indagine previa, non sarà possibile aprire una successiva procedura penale. Si raccomanda comunque all'Ordinario o al Gerarca di darne ugualmente informazione al DDF.
- 162. Se un chierico accusato muore durante il processo penale, il fatto venga comunicato al DDF.
- 163. Se, in fase di indagine previa, un chierico accusato ha perso tale stato canonico in seguito a concessione di dispensa o a pena imposta in altra procedura, l'Ordinario o il Gerarca valuti se sia opportuno condurre a termine l'indagine previa, a fini di carità pastorale e per esigenze di giustizia nei confronti delle presunte vittime. Se ciò poi avviene a processo penale già avviato, esso potrà comunque essere condotto a termine, se non altro ai fini di definire la responsabilità nell'eventuale delitto e di imporre eventuali pene. Va infatti ricordato che, nella definizione di delictum gravius, conta che l'accusato fosse chierico al tempo dell'eventuale delitto, non al tempo della procedura.
- 164. Tenendo in conto le provvisioni dell'art. 28 SST, l'autorità ecclesiastica competente (Ordinario o Gerarca) informi nei dovuti modi la presunta vittima e l'accusato, qualora ne facciano richiesta, circa le singole fasi del procedimento, avendo cura di non rivelare notizie coperte da segreto pontificio o segreto di ufficio la cui divulgazione potrebbe portare detrimento a terzi.

\* \* \*

Questo *Vademecum* non intende sostituirsi alla formazione degli operatori del diritto canonico, in particolare per quanto riguarda la materia penale e processuale. Soltanto una conoscenza approfondita della Legge e dei suoi intendimenti potrà rendere il debito servizio alla verità e alla giustizia, da ricercarsi con peculiare attenzione in materia di *delicta graviora* in ragione delle profonde ferite che infliggono alla comunione ecclesiale.

DIOCESI/ISTITUTO DI INCARDINAZIONE

# Allegato

# TABULATO PER CASI DI DELICTA RESERVATA

| ORDINARIO                     |                       |                                   |            |                        |        |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------------------|--------|
| CHIESA SUI IUR                | IS                    |                                   |            |                        |        |
| DDF PROT. N°                  |                       |                                   |            |                        |        |
| COGNOME DEL                   | CHIERICO              |                                   |            |                        |        |
| NOME DEL CHIE                 | ERICO                 |                                   |            |                        |        |
| COGNOME DEL I<br>DEL CHIERICO | PADRE                 |                                   |            |                        |        |
| DOCUMENTO D'A                 | IDENTITÀ              |                                   |            |                        |        |
| DATI ANAGRAFI                 | CI DEL CHIERICO       |                                   |            |                        |        |
|                               |                       | 0.1                               | Г          |                        |        |
| Data di Nascita               |                       | Ordinazio-<br>ne diaco-<br>nale   |            |                        |        |
| Voti perpetui                 |                       | Ordinazio-<br>ne sacerdo-<br>tale |            | Anni di mi-<br>nistero |        |
|                               |                       |                                   |            |                        |        |
| LUOGHI E ISTITU<br>RO         | UTI DI FORMAZIONE A   | L MINISTE-                        |            |                        |        |
| MINISTERO IN A                | LTRE DIOCESI          |                                   |            |                        |        |
| INDIRIZZO ATTU                | JALE DEL CHIERICO     |                                   |            |                        |        |
| AVVOCATO/PRO<br>mandato)      | CURATORE (& copia fir | mata del                          |            |                        |        |
| INDIRIZZO DELI                | L'AVVOCATO/PROCURA    | ATORE                             |            |                        |        |
|                               |                       |                                   |            |                        |        |
| MINISTERO IN D                | DIOCESI (O INCLUSO MI | NISTERO IN A                      | <b>Δ</b> Ι | TRE DIOCES             | SI)    |
| Anno                          | Parrocchia / Ente     | Luogo                             |            | Inc                    | carico |
|                               |                       |                                   |            |                        |        |
|                               |                       |                                   | 1          |                        |        |
|                               |                       |                                   | 1          |                        |        |
|                               |                       |                                   |            |                        |        |

| ACCUSE DI DELL                 | ICTA RESERVATA CONT                     | RO IL CI                | HIERICO                                                        |                                                                |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Data degli atti<br>incriminati | Nome, Cognome della<br>presunta vittima | Data<br>di na-<br>scita | Luogo,<br>frequenza<br>e dettagli<br>degli atti<br>incriminati | Autore e Data di de-<br>nuncia alle autorità<br>ecclesiastiche |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                | OBLEMATICI/ALTRE AC                     | CCUSE                   |                                                                |                                                                |  |
| Anno                           | Fatto problematico                      |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                | FI CIVILI CONTRO IL CE                  | HERICO                  |                                                                |                                                                |  |
| Anno                           | Tipo                                    |                         | Esite                                                          | o/Sentenza                                                     |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                | ATE DALL'AUTORITÀ EC                    | CLESIA                  | STICA                                                          |                                                                |  |
| Anno                           | Provvedimento                           |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
| COOLEMAN WINNER                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
| SOSTENTAMENT                   | TO DATO AL CHIERICO                     |                         |                                                                |                                                                |  |
| DIODOGEA DEL                   |                                         | T T ! A C! C! T         | TO A                                                           |                                                                |  |
|                                | CHIERICO DI FRONTE A                    |                         |                                                                |                                                                |  |
| Anno                           | Risposta (Ammissione, N                 | egazione                | 3, Killuto di co                                               | operazione)                                                    |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
| VOTO DELL'ORD                  | DINARIO                                 |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
| Data                           |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |
|                                |                                         |                         |                                                                |                                                                |  |

Questa Tabella è una guida per il riassunto del caso e non sostituisce l'indagine previa. Si prega di allegare tutta la documentazione corrispondente alle varie voci.

Per le persone che non hanno cognome, si indichi il nome paterno al posto del cognome

Se possibile, inviare il tabulato in formato elettronico a disciplinary-office@cfaith.va

# DICASTERIUM PRO EPISCOPIS

#### PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Dicasterio pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Franciscus PP., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

- die 7 Iunii 2022. Titulari Episcopali Ecclesiae Trebanae R.D. Fortunatum Frezza, Capituli Sancti Petri in Vaticano Canonicum, cum archiepiscopali dignitate.
- die 8 Iunii. Episcopali Ecclesiae Rondonopolitanae-Guiratingensi R.D. Mauricium Silva Jardim, e clero archidioecesis Portalegrensis in Brasilia, hactenus Pontificalium Operum Missionalium in Brasilia Directorem.
- die 10 Iunii. Episcopali Ecclesiae Phoenicensi Exc.mum P.D. Ioannun Patricium Dolan, hactenus Episcopum titularem Uchitanum et Auxiliarem dioecesis Sancti Didaci.
- die 15 Iunii. Episcopali Ecclesiae Iundiaiensi Exc.mum P.D. Arnaldum Cavalheiro Neto, hactenus Episcopum Itapevensem.
- die 17 Iunii. Metropolitanae Ecclesiae Vallisoletanae Exc.mum P.D. Aloisium Xaverium Argüello García, hactenus Episcopum titularem Epagrensem et Auxiliarem dioecesis Vallisoletanae.
- die 18 Iunii. Episcopali Ecclesiae Tarmensi Exc.mum P.D. Timotheum Solórzano Rojas, M.S.C., hactenus Episcopum titularem Dumiensem et Auxiliarem archidioecesis Truxillensis.
- die 22 Iunii. Episcopum Auxiliarem archidioecesis Cascavellensis Exc.mum P.D. Aparecido Donizete de Souza, Episcopum titularem Macrianensem minorem, hactenus Auxiliarem archidioecesis Portalegrensis in Brasilia.
- Episcopali Ecclesiae Procopiensi R.D. Marcum Iosephum dos Santos, e clero archidioecesis Londrinensis, ibique hactenus paroeciae *Dominae Nostrae de Gratia*, in civitate v.d. Centenário do Sul, Parochum.

- die 23 Iunii 2022. Titulari Episcopali Ecclesiae Abbiritanae R.D. Ruben C. Labajo, e clero archidioecesis Cebuanae, hactenus Vicarium Generalem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- die 24 Iunii. Episcopali Ecclesiae Hearstensi-Musonitanae Exc.mum P.D. Petrum Olivarium Tremblay, O.M.I., hactenus Episcopum titularem Tiniensem et Auxiliarem dioecesis Trifiuvienensis.
- die 27 Iunii. Episcopali Ecclesiae Anneciensi Exc.mum P.D. Ivonem Le Saux, hactenus Episcopum Cenomanensem.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Filacensi R.D. Tulium Odemarum Pérez Rivera, e clero dioecesis Sololensis-Chimaltenangensis, ibique hactenus Vicarium Generalem, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Sancti Iacobi in Guatimala.
- die 28 Iunii. Titulari Episcopali Ecclesiae Fumitanae minor R.D. Hadrianum Put, e clero dioecesis Viridimontanensis Gorzoviensis, hactenus paroeciae Sanctae Hedvigis Silesiae in oppido vulgo Viridimontano Curionem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis.
- Episcopali Ecclesiae Turiasonensi R.D. Vincentium Rebollo Mozos, ex clero archidioecesis Burgensis, hactenus Vicarium Episcopalem de rebus oeconomicis.
- die 29 Iunii. Titulari Episcopali Ecclesiae Fidolomensi Exc.mum P.D. Ferdinandum Bascopé Müller, S.D.B., hactenus Ordinarium Militarem Bolivianae Rei Publicae, quem deputavit Auxiliarem dioecesis Sancti Ignatii Velascani in Bolivia.

# DICASTERIUM PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

#### RESCRIPTUM « EX AUDIENTIA SS.MI »

De Consociationibus publicis fidelium in itinere.

Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza concessa il 7 febbraio u.s. ai sottoscritti Cardinale Prefetto e Arcivescovo Segretario del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica ha approvato in forma specifica il seguente disposto:

«Il Vescovo diocesano prima di erigere – mediante decreto – un'associazione pubblica di fedeli in vista di diventare Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica di diritto diocesano, deve ottenere la licenza scritta del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica».

Il Santo Padre ha altresì disposto che il presente Rescritto sia promulgato tramite pubblicazione su L'Osservatore Romano, entrando in vigore immediatamente, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.

Dal Vaticano, 15 giugno 2022

João Braz Card. de Aviz Prefetto

& José Rodríguez Carballo, O.F.M. Arcivescovo Segretario

# DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:

Venerdì, 4 giugno, S.E. la Sig.ra Florence Mangin, Ambasciatore di Francia;

Lunedì, 13 giugno, S.E. la Sig.ra Patricia Araya Gutiérrez, Ambasciatore del Cile.

Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Lunedì, 6 giugno, S.E. il Sig. Fabian Picardo, Primo Ministro di Gibilterra;

Lunedì, 6 giugno, S.E. la Sig.ra Lindita Nikolla, Presidente del Parlamento di Albania;

Giovedì, 9 giugno, S.E. il Sig. Petr Fiala, Primo Ministro della Repubblica Ceca;

Venerdì, 10 giugno, S.E. la Sig.ra Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea;

Giovedì, 23 giugno, S.E. la Sig.ra Raquel Peña, Vice Presidente della Repubblica Dominicana.

#### SEGRETERIA DI STATO

#### NOMINE

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato o confermato:

- 29 novembre 2021 L'Ill.mo Prof. Pio Baldi, Presidente della Pontificia Insigne
  Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon
  «usque ad octogesimum annum aetatis».
- 21 marzo 2022 Il Rev.do Sac. Ivan Maffeis; i Rev.di Padri James Martin, S.I., ed Éric Salobir, O.P.; gli Ill.mi Dott.ri: Dino Cataldo Dell'Accio, Fernando Giménez Barriocanal, Paolo Peverini, Michael Paul Unland, Michael P. Warsaw; l'Ill.ma Dott.ssa Ann Carter e il Sig. Graham Ellis, Consultori del Dicastero per la Comunicazione «in aliud quinquennium».
- 3 maggio » La Rev.da Suor Helen Alford, O.P., Membro del Consiglio della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali «ad quinquennium».
- » » Il Rev.do Mons. Battista Mario Salvatore Ricca, Consigliere di Nunziatura, Direttore di Domus Vaticanae (Domus Sanctae Marthae, Domus Internationalis Paulus VI, Domus Romana Sacerdotalis e Casa San Benedetto) «ad quinquennium».
- 17 I Rev.mi Mons.ri Diego Giovanni Ravelli, Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, e Brian Edwin Ferme, Segretario del Consiglio per l'Economia; il Rev.do Mons. Giacomo Incitti, Referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; i Rev.di Sacerdoti: Franco Magnani, Docente presso l'Istituto di Liturgia Pastorale a Padova (Italia); Pietro Angelo Muroni, Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Urbaniana a Roma (Italia); Paul Turner, Direttore dell'Ufficio liturgico della Diocesi di Kansas City - Saint Joseph (Stati Uniti d'America); Dario Vitali, Docente presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma (Italia); i Rev.di Padri: Dieter Böhler, S.I., Docente presso la Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen a Frankfurt am Main (Germania); Mark Anthony Avila,

O.M.V., Docente presso la Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino – Angelicum a Roma (Italia); Dom Henri Delhougne, O.S.B., Coordinatore della Commission de Révision de la traduction française du Missel Romain; Dom Bernhard Andreas Eckerstorfer, O.S.B., Rettore Magnifico del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo a Roma (Italia); Corrado Maggioni, S.M.M.; Gabriel Seguí Trobat, M.SS.CC., Preside dell'Institut Superior de Litúrgia ad instar Facultatis dell'Ateneu Universitari Sant Pacià a Barcelona (Spagna); i Ch.mi Prof.ri Giovanni Conti, musicologo e gregorianista, e Mary Healy, Docente presso il Sacred Heart Major Seminary a Detroit (Stati Uniti d'America), Consultori del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti «ad quinquennium».

- 23 maggio 2022 Gli Em.mi Sig.ri Card.li Fernando Filoni e Giuseppe Versaldi,

  Membri della Congregazione per la Dottrina della Fede.
- 29 » L'Em.mo Sig. Card. Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, Membro dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica «ad quinquennium».
- 30 » La Ch.ma Prof.ssa Avv. Mariella Magnani, Professore emerito dell'Università Di Pavia e il Ch.mo Prof. Avv. Francesco Saverio Marini, Professore ordinario all'Università di Roma Tor Vergata, Giudici applicati del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano «ad triennium».
- 6 giugno » Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Andrea Ripa, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, *Presidente* di Domus Vaticanae «ad quinquennium».
- 7 » L'Ill.mo Dott. Kevin Ingram, Membro del Consiglio dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria « ad quinquennium ».
- 25 » " Il Rev.mo Mons. Cesare Pasini, Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana «usque ad septuagesimum quintum annum aetatis».
- 26 » L'Ecc.mo Mons. Krzysztof Józef Nykiel, Reggente della Penitenzieria Apostolica «ad aliud quinquennium».

Il 7 giugno 2022, è stato istituito il Comitato per gli Investimenti, previsto dall'Art. 227 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, presieduto da Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Card. Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, e composto dai seguenti Membri: Dott. Jean Pierre Casey, Fondatore e Amministratore delegato di RegHedge (Gran Bretagna); Dott. Giovanni Christian Michael Gay, Direttore gestionale dell'Union Investment Privatfonds GmbH (Germania); Dott. David Harris, Portfolio manager di Skagen Funds (Norvegia); Dott. John J. Zona, Responsabile degli investimenti del Boston College (Stati Uniti d'America).

# **ONORIFICENZE**

## Prelato d'Onore di Sua Santità

| 22       | febbraio | 2022     | Sac. Michael Nazir-Ali (Ordinariate of our Lady of Walsingham <i>Gran Bretagna Europa</i> ) |
|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23       | marzo    | <b>»</b> | Mons. José Luís Díaz-Mariblanca Sánchez (Toledo $Spagna$ $Europa)$                          |
| *        | *        | *        | Mons. József Forró (Esztergom-Budapest $Ungheria\ Europa$ )                                 |
| *        | <b>»</b> | »        | Mons. Piotr Tarnawski (Rzeszów <i>Polonia Europa</i> )                                      |
|          |          |          | Cappellano di Sua Santità                                                                   |
| 18       | gennaio  | 2022     | Sac. Janusz Józef Blaut (Katowice Polonia Europa)                                           |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Manuel Jesús Carrasco Terriza (Huelva $Spagna\ Europa$ )                               |
| *        | »        | <b>»</b> | Sac. Edval De Souza Monteiro (Ruy Barbosa $BrasileAmerica$ $delSud)$                        |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Antonio Di Sclafani (Cefalù <i>Italia Europa</i> )                                     |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Domenico Digangi (Cefalù <i>Italia Europa</i> )                                        |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Patrick Fitzgerald (Waterford and Lismore $Irlanda$ $Europa$ )                         |
| *        | »        | *        | Sac. Ryszard Grabarski (Zielona Góra-Gorzów Polonia Europa)                                 |
| *        | »        | *        | Sac. José Wilton Leite (Crato Brasile America del Sud)                                      |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Francisco Ocampo Aristizabal (Sonsón-Rionegro ${\it Colombia\ America\ Del\ Sud})$     |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Ryszard Przewłocki (Zielona Góra-Gorzów $Polonia$ $Europa$ )                           |
| <b>»</b> | »        | »        | Sac. Alberto Rossolini (Fabriano-Matelica <i>Italia Europa</i> )                            |
| <b>»</b> | »        | »        | Sac. Andrzej Szkudlarek (Zielona Góra-Gorzów <i>Polonia Europa</i> )                        |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Giuseppe Santo Velardi (Cefalù <i>Italia Europa</i> )                                  |
| *        | <b>»</b> | *        | Sac. Frans Marie Alois Cesar Verhelle (Brugge Belgio Europa)                                |
| *        | »        | *        | Sac. Stanisław Wencel (Zielona Góra-Gorzów Polonia Europa)                                  |

| 19       | gennaio  | 2022     | Sac. John Bañas Brillantes (Filippine-Ordinariato Militare $Filippine\ Asia)$      |
|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 18       | febbraio | <b>»</b> | Sac. Eduardo Almeida da Rocha (Juiz de Fora $Brasile\ America\ del\ Sud)$          |
| 22       | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Valter Roberto Danna (Torino Italia Europa)                                   |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Edwin Mndeba (Mbeya Tanzania Africa)                                          |
| 29       | marzo    | <b>»</b> | Sac. Manuel Correia Fernandes (Porto Portogallo Europa)                            |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Domingos Jorge Duarte do Aido (Porto <i>Portogallo Europa</i> )               |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Robert John Hospodar (Passaic dei Ruteni $Stati\ Uniti$ $America\ del\ Nord)$ |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Agostinho Cesário Jardim Moreira (Porto $Portogallo\ Europa)$                 |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. António Orlando Ramos dos Santos (Porto $Portogallo\ Europa)$                 |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Fernando Nuno Ribeiro da Cruz Queirós (Porto $Portogallo\ Europa$ )           |
| 07       | aprile   | <b>»</b> | Sac. Nicholas Amechi Akwanya (Onitsha Nigeria Africa)                              |
| *        | <b>»</b> | *        | Sac. Cletus N<br>nannaemeka Ehiem (Okigwe Nigeria Africa)                          |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Francis Nwokedi Ezumezu (Onitsha Nigeria Africa)                              |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Ryszard Leonard Gołda (Lublin <i>Polonia Europa</i> )                         |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. John Chijioke Iwe (Okigwe Nigeria Africa)                                     |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Joseph Alava Ngoni Kabari (Port Harcourt $Nigeria$ $Africa$ )                 |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Marc Russell Montminy (Manchester Stati Uniti America del Nord)               |
| <b>»</b> | *        | *        | Sac. Marius Chukwuemeka Obiagwu (Onitsha ${\it Nigeria\ Africa})$                  |
| <b>»</b> | *        | *        | Sac. Theophilus Ndubuisi Odukwe (Onitsha ${\it Nigeria~Africa})$                   |
| *        | <b>»</b> | *        | Sac. Godwin Chukwuemelie Okolo (Onitsha ${\it Nigeria~Africa})$                    |
| *        | <b>»</b> | »        | Sac. Hyacinth Chimene Orlu-Orlu (Port Harcourt $Nigeria$ $Africa$ )                |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sac. William Ryan (Waterford And Lismore $Irlanda\ Europa$ )                       |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sac. Cyprian Obi Ubaka (Onitsha Nigeria Africa)                                    |
| <b>»</b> | »        | <b>»</b> | Sac. Kieran Okechukwu Udegboka (Onitsha Nigeria Africa)                            |

| 07       | aprile   | 2022     | Sac. Eugeniusz Zarębiński (Lublin <i>Polonia Europa</i> )                 |
|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 07       | giugno   | *        | Sac. Peter Kofi Atsu (Accra Ghana Africa)                                 |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sac. Samuel Batsa (Accra Ghana Africa)                                    |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sac. Pasquale Catanese (Reggio Calabria-Bova $Italia\ Europa)$            |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sac. Vincenzo De Stefano (Avellino Italia Europa)                         |
| *        | <b>»</b> | *        | Sac. Camillo Di Campli Sanvito (Lanciano-Ortona $Italia$ $Europa$ )       |
| <b>»</b> | »        | <b>»</b> | Sac. František Hanáček (Olomouc $Repubblica\ Ceca\ Europa$ )              |
| <b>»</b> | »        | *        | Sac. Michael Matschke (Münster Germania Europa)                           |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sac. José Ángel Mozo Guerro (Albano <i>Italia Europa</i> )                |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sac. Mario Ostigoni (Chiavari <i>Italia Europa</i> )                      |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sac. Theodore Quaye (Accra Ghana Africa)                                  |
| <b>»</b> | »        | *        | Sac. Jacques Patrick Marie Rolland (Reykjavik $\mathit{Islanda\ Europa})$ |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Desmond Mark Seddon (Liverpool Gran Bretagna Europa)                 |

# Cavaliere di Gran Croce Ordine Piano

| 13       | marzo    | 2022     | S.E. Alberto Medardo Barranco Chavarría (Ambasciatori Residenti <i>Città Del Vaticano Europa</i> )     |
|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| »        | *        | *        | S.E. Henrique da Silveira Sardinha Pinto (Ambasciatori<br>Residenti <i>Città Del Vaticano Europa</i> ) |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | S.E. Jorge Mario Eastman Robledo (Ambasciatori Residenti<br>Città del Vaticano Europa)                 |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | S.E. Lütfullah Göktaş (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)                               |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | S.E. Westmoreland Edward Palon (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)                      |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | S.E. Bogdan Konstantinov Patashev (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)                   |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | S.E. Alfredo Osvaldo Augusto Ratti Jaeggli (Ambasciatori Residenti <i>Città del Vaticano Europa</i> )  |
| »        | <b>»</b> | *        | S.E. Jakob Štunf (Ambasciatori Residenti ${\it Citt\`a}~{\it del}~{\it Vaticano}~{\it Europa})$        |

#### Dama di Gran Croce Ordine Piano

13 marzo 2022 S.E. Rajae Naji (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)

#### Cavaliere di Gran Croce Ordine di San Gregorio Magno

- 18 gennaio 2022 S.A.R. Franz Herzog Von Bayern (München und Freising Germania Europa)
- 29 » Sig. Angelo Sironi (Milano *Italia Europa*)

#### Commendatore con placca Ordine di San Gregorio Magno

- 29 gennaio 2022 Sig. Vincenzo Coraggio (Roma *Italia Europa*)
- 23 giugno » Sig. Richard Keith Hayes (Toronto  $Canada\ America\ del\ Nord)$
- » » Sig. Hugh Lloyd Mackinnon (Toronto  $Canada\ America\ del$  Nord)

#### Commendatore Ordine di San Gregorio Magno

| 10       | gennaio        | 2022     | Sig. Alfonso De Salas (Strasbourg Francia Europa)                                        |
|----------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18       | <b>»</b>       | *        | Sig. John Morgan (Dublin <i>Irlanda Europa</i> )                                         |
| *        | <b>»</b>       | *        | Sig. Andreas Pitum (München und Freising $\operatorname{Germania}\operatorname{Europa})$ |
| <b>»</b> | <b>»</b>       | *        | Sig. Alexander N. Zaytsev (Minsk-Mohilev $Bielorussia\ Europa)$                          |
| 11       | febbraio       | *        | Sig. Hughes Hourdin (Francia Europa)                                                     |
| 10       | $_{ m maggio}$ | »        | Sig. Ugwunna Anthony Ekezuruonye Echebiri (Okigwe $Nigeria\ Africa$ )                    |
| 23       | giugno         | <b>»</b> | Sig. Erwin Vetter (Freiburg im Breisgau Germania Europa)                                 |

# Cavaliere Ordine di San Gregorio Magno

| 18       | gennaio  | 2022     | Sig. Francis Okechukwu Anyakwo (Onitsha $\it Nigeria~Africa)$                 |
|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Harold Geoffrey Bailey (Christchurch $Nuova$ $Zelanda$ $Oceania$ )       |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Gabriele Barbieri (Piacenza-Bobbio <i>Italia Europa</i> )                |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Timothy Francis Xavier Eddis (Northampton Gran Bretagna Europa)          |
| *        | *        | *        | Sig. Sergio Gallelli (Novara <i>Italia Europa</i> )                           |
| *        | *        | *        | Sig. Johannes Petrus Hoogeveen (Roma <i>Italia Europa</i> )                   |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Karel Antonín Kavička (Olomouc $Repubblica\ Ceca\ Europa)$               |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Van Cu Le (Oslo Norvegia Europa)                                         |
| *        | »        | *        | Sig. John Patrick Macdonald (Birmingham ${\it Gran~Bretagna}$ ${\it Europa})$ |
| *        | *        | *        | Sig. Peter Joseph Neven (Auckland $\it Nuova Zelanda Oceania)$                |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Edward Stephen Poyser (Nottingham $Gran\ Bretagna$ $Europa$ )            |
| *        | *        | *        | Sig. Patrick Okedinachi Utomi (Issele-Uku Nigeria Africa)                     |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Marco Villata (Torino Italia Europa)                                     |
| 22       | febbraio | *        | Sig. Joseph Ogwu Abulokwe (Port Harcourt $Nigeria\ Africa)$                   |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Peter Nwoke Chukuma Agumagu (Port Harcourt $\it Nige-ria~Africa)$        |
| *        | *        | *        | Sig. Philip Chukwudifu Anozia (Port Harcourt $Nigeria\ Africa)$               |
| *        | *        | *        | Sig. Francis Thomas Beka (Port Harcourt Nigeria Africa)                       |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Paschal Gabriel Dozie (Owerri Nigeria Africa)                            |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Hartley Ikechi Egbulefu (Owerri Nigeria Africa)                          |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Emmanuel Chukwudi Esenwah (Owerri ${\it Nigeria~Africa})$                |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Peter Chukwuneme Ezeobi (Owerri Nigeria Africa)                          |
| *        | *        | *        | Sig. Alberto Franceschi (Padova <i>Italia Europa</i> )                        |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Paolo Giannetto (Torino <i>Italia Europa</i> )                           |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Paschal Onyejiegbu Judes Ihemedu (Owerri $\it Nigeria \it Africa)$       |

| 22       | febbraio | 2022     | Sig. Celestine Theophilus John (Port Harcourt $\it Nigeria~Africa)$              |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Ken Chukwuma Ohiri Njemanze (Owerri ${\it Nigeria~Africa})$                 |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Diamond Ovotu Ovueraye (Port Harcourt $Nigeria\ Africa$ )                   |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. James A. Rudin (Stati Uniti America del Nord)                               |
| 06       | aprile   | <b>»</b> | Sig. John O. Erwin (Columbus Stati Uniti America del Nord)                       |
| 07       | »        | *        | Sig. Mauro Atzori (Roma <i>Italia Europa</i> )                                   |
| <b>»</b> | »        | *        | Sig. Maurizio Coscarella (Roma <i>Italia Europa</i> )                            |
| <b>»</b> | »        | <b>»</b> | Sig. Giovanni Rocca (Roma <i>Italia Europa</i> )                                 |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Marco Tinari (Roma Italia Europa)                                           |
| <b>»</b> | »        | *        | Sig. Longers Nzenwata Anyanwu (Okigwe Nigeria Africa)                            |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Philip Onwuzurumba Chukwu (Okigwe Nigeria Africa)                           |
| <b>»</b> | »        | <b>»</b> | Sig. Giovanni Insolera (Civitavecchia-Tarquinia $\mathit{Italia\ Europa})$       |
| 10       | maggio   | <b>»</b> | Sig. Ildebrando Mura (Roma <i>Italia Europa</i> )                                |
| <b>»</b> | »        | *        | Sig. Godwin Onyemaechi Okeke (Aba Nigeria Africa)                                |
| 26       | »        | *        | Sig. Jaroslav Němec (Praha Repubblica Ceca Europa)                               |
| 11       | giugno   | *        | Sig. François-Henry De Chaillé (Versailles $Francia\ Europa$ )                   |
| 23       | »        | *        | Sig. Ernest Amoako-Arhen (Acera Ghana Africa)                                    |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Zdeněk Bergmann (Praha Repubblica Ceca Europa)                              |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Jean-Jacques Brot (Versailles Francia Europa)                               |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. John Joseph Carroll (Sydney Australia Oceania)                              |
| <b>»</b> | »        | *        | Sig. Vincent Joseph Dela Selormey (Accra Ghana Africa)                           |
| »        | <b>»</b> | *        | Sig. Anthony Marcel Joseph Lombardo Delarue (Southwark $Gran\ Bretagna\ Europa)$ |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. John Edward James (Sydney Australia Oceania)                                |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Roger Marraud Des Grottes (Versailles $Francia\ Europa$ )                   |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Jean-Pierre Millioud (Pontoise Francia Europa)                              |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Johnnie Moreaux (Accra Ghana Africa)                                        |
| <b>»</b> | »        | *        | Sig. Anthony Oteng-Gyasi (Accra Ghana Africa)                                    |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Sylvester Jude Kpakpo Parker-Allotey (Accra ${\it Ghana}$ ${\it Africa})$   |

| 23       | giugno   | 2022     | Sig. Antonio Piccolo (Sydney Australia Oceania)      |
|----------|----------|----------|------------------------------------------------------|
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Gabriel Simar (Beauvais Francia Europa)         |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. George James Whyte (Saint Andrews and Edinburgh |
|          |          |          | Gran Bretagna Europa)                                |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Anthony Kobina Yebuah (Accra Ghana Africa)      |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Paul John Zammit (Sydney Australia Oceania)     |
| 28       | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Arnaud De Puyfontaine (Paris Francia Europa)    |

# Dama di Commenda Ordine di San Gregorio Magno

18 gennaio 2022 Sig.ra Edda Huther (München und Freising Germania Europa)

# Dama Ordine di San Gregorio Magno

|          |          |          | and crame at sail gregorie Hagne                                                   |
|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 18       | gennaio  | 2022     | Sig.ra Susan Mary Macdonald (Birmingham $Gran\ Bretagna$ $Europa$ )                |
| *        | *        | *        | Sig.ra Berenice Margaret Mcneill (Plymouth $Gran\ Bretagna$ $Europa$ )             |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Helen Ann Theresa Slaney (Northampton ${\it Gran~Bretagna~Europa})$         |
| 22       | febbraio | <b>»</b> | Sig.ra Florence Obiageri Anugom (Owerri Nigeria Africa)                            |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig.ra Augustina Ngozi Chibundu (Owerri Nigeria Africa)                            |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig.ra Sotonye Denton-West (Port Harcourt $Nigeria\ Africa$ )                      |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Francisca Chinyere N<br>nenna Odili (Port Harcourt $Ni$ geria $Africa$ )    |
| <b>»</b> | *        | »        | Sig.ra Theresa Onyekachi Okonkwo (Owerri ${\it Nigeria~Africa})$                   |
| <b>»</b> | *        | »        | Sig.ra Felicia Onyemazuwa Osuji (Owerri Nigeria Africa)                            |
| <b>»</b> | *        | »        | Sig.ra Maria Nkwuka Warmate (Port Harcourt $Nigeria \ Africa)$                     |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig.ra Nuka Julie Wika (Port Harcourt Nigeria Africa)                              |
| 18       | maggio   | <b>»</b> | Sig.ra Grace S. Mercado Ouano (Los Angeles in U.s.a. Stati Uniti America del Nord) |
| 23       | giugno   | *        | Sig.ra Elizabeth Hanu Bulley (Accra Ghana Africa)                                  |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig.ra Julien Marie James (Sydney Australia Oceania)                               |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Beverley Joy Kerr (Wollongong Australia Oceania)                            |

| 23       | giugno   | 2022        | Sig.ra Christine Mcnamee Liddy (Sydney $Australia\ Oceania)$                       |
|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| *        | <b>»</b> | <b>»</b>    | Sig.ra Maria Rita Piccolo (Sydney Australia Oceania)                               |
|          | Con      | nmendo      | utore con placca Ordine di San Silvestro Papa                                      |
| 19       | gennaio  | 2022        | Sig. Piero Di Domenicantonio (Roma <i>Italia Europa</i> )                          |
|          |          | Com         | mendatore Ordine di San Silvestro Papa                                             |
| 18       | gennaio  | 2022        | Sig. José António Alves Da Cunha Coutinho (Lisbo<br>a $Portogallo\ Europa)$        |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b>    | Sig. Giuseppe Pelle (Locri-Gerace Italia Europa)                                   |
| 20       | »        | <b>»</b>    | Sig. Carlo Grappis (Roma <i>Italia Europa</i> )                                    |
| 07       | aprile   | <b>»</b>    | Sig. Marco Adobati (Roma <i>Italia Europa</i> )                                    |
| <b>»</b> | »        | <b>»</b>    | Sig. Armando Biagetti (Roma <i>Italia Europa</i> )                                 |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b>    | Sig. Filippo Caponi (Roma <i>Italia Europa</i> )                                   |
| *        | »        | *           | Sig. Salvatore Molinari (Roma <i>Italia Europa</i> )                               |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b>    | Sig. Biagio Russo (Frascati <i>Italia Europa</i> )                                 |
| 06       | maggio   | <b>»</b>    | Sig. Martin Kurmann (Guardia Svizzera Pontificia $Città\ del$ $Vaticano\ Europa$ ) |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b>    | Sig. Christian Kühne (Guardia Svizzera Pontificia Città del Vaticano Europa)       |
| 10       | »        | <b>»</b>    | Sig. Herbert Hafner (Eisenstadt Austria Europa)                                    |
| *        | »        | *           | Sig. Hilary Obi (Okigwe Nigeria Africa)                                            |
| 11       | giugno   | <b>»</b>    | Sig. Maurizio Conti (Civitavecchia-Tarquinia $Italia\ Europa)$                     |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b>    | Sig. Vincenzo Giorgi (Civita Castellana <i>Italia Europa</i> )                     |
| *        | »        | <b>»</b>    | Sig. Giacinto Pucci (Roma <i>Italia Europa</i> )                                   |
| 23       | »        | <b>»</b>    | Sig. Edward Patrick Morgan (Liverpool ${\it Gran~Bretagna~Europa})$                |
|          |          | $C\epsilon$ | avaliere Ordine di San Silvestro Papa                                              |
| 10       | gennaio  | 2022        | Sig. Maurizio Domenicucci (Porto-Santa Rufina $Italia\ Europa$ )                   |
| 18       | »        | *           | Sig. Anthony Amalba (Tamale Ghana Africa)                                          |

| 18       | gennaio  | 2022     | Sig. Hans Berger (München und Freising Germania Europa)                                |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| *        | <b>»</b> | »        | Sig. Andrei Ioan Chiriac (Chisinau Moldova Europa)                                     |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Marco Antonio Modesto Dell'Acqua (Como $Italia\ Europa)$                          |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Felix Sa-Uri Kofi Dery (Tamale Ghana Africa)                                      |
| <b>»</b> | <b>»</b> | »        | Sig. Márton Hajos (Esztergom-Budapest $Ungheria\ Europa$ )                             |
| <b>»</b> | »        | <b>»</b> | Sig. Daniele Ingrosso (Ugento-Santa Maria di Leuca $Italia\ Europa)$                   |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Cajetan Ntomah Kasei (Tamale Ghana Africa)                                        |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Ernest Raphael Kwabena Konadu (Tamale ${\it Ghana\ Africa})$                      |
| »        | *        | *        | Sig. Zbigniew Lis (Arundel and Brighton $Gran\ Bretagna$ $Europa)$                     |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Rudolf Luftensteiner (Wien Austria Europa)                                        |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Gergő Marik (Esztergom-Budapest <i>Ungheria Europa</i> )                          |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Richard Maari Nayasama (Tamale Ghana Africa)                                      |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Domenico Pettinau (Brindisi-Ostuni <i>Italia Europa</i> )                         |
| »        | *        | *        | Sig. Rafael Luis Rovira-Arbona (San Juan de Puerto Rico<br>Porto Rico America Antille) |
| *        | »        | *        | Sig. Bruno Toma (Roma <i>Italia Europa</i> )                                           |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Gabriel Z. Yengyie (Tamale Ghana Africa)                                          |
| 22       | febbraio | <b>»</b> | Sig. Joseph Alawa (Port Harcourt Nigeria Africa)                                       |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Vincent Anosike Asuru (Port Harcourt $Nigeria\ Africa$ )                          |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Isaiah Akubogu Choko (Port Harcourt $\it Nigeria~Africa)$                         |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Ambrose Uzoma Ejiogu (Owerri Nigeria Africa)                                      |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Leonard N<br>namdi Ekeh (Lagos $Nigeria\ Africa$ )                                |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Obiajulu Augustine Emejulu (Owerri Nigeria Africa)                                |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Josef Habringer (Linz Austria Europa)                                             |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Simeon Idemyor (Port Harcourt Nigeria Africa)                                     |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Celestus Ugo Ifenyirinwoke (Owerri Nigeria Africa)                                |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Clement Menegbo (Port Harcourt Nigeria Africa)                                    |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Jude Ejike Njoku (Owerri <i>Nigeria Africa</i> )                                  |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Mike Mbama Okiro (Owerri Nigeria Africa)                                          |

| 22       | febbraio | 2022     | Sig. Daniel Ubomuku Ozah (Port Harcourt Nigeria Africa)                                |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Hope Godwin Worlumanekwe Worlu (Port Harcourt $Nigeria\ Africa$ )                 |
| 07       | aprile   | *        | Sig. Orazio Labianca (Roma <i>Italia Europa</i> )                                      |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Valdo Mastrangelo (Porto-Santa Rufina $\mathit{Italia\ Europa})$                  |
| 10       | maggio   | *        | Sig. Paul Damian Barnett (Hamilton in New Zealand $Nuova$ $Zelanda\ Oceania$ )         |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. Robert Samuel Croll (Paesi Bassi Europa)                                          |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. Richard Dienstl (Eisenstadt Austria Europa)                                       |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Michael Denis Hanaray (Hamilton in New Zealand $Nuova\ Zelanda\ Oceania)$         |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Charles Henricus Maria Van Waes (Breda $Paesi\ Bassi$ $Europa)$                   |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Reinder Luuk Nico Westra (Utrecht $Paesi\ Bassi\ Europa)$                         |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. Heinz Wietrzyk (Graz-Seckau Austria Europa)                                       |
| 26       | <b>»</b> | *        | Sig. Bernard Gauvain (Roma <i>Italia Europa</i> )                                      |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Rolando Mazzoni (Roma <i>Italia Europa</i> )                                      |
| 23       | giugno   | *        | Sig. Andrew Christian Agyekum (Accra Ghana Africa)                                     |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. Richard Kofi Akpokavie (Acera Ghana Africa)                                       |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Simon Attigah (Acera Ghana Africa)                                                |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Joseph Botchway (Accra Ghana Africa)                                              |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. Raimund Busch (Bamberg Germania Europa)                                           |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. Riccardo Calvo (Casale Monferrato <i>Italia Europa</i> )                          |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. Aniello Cerullo (Torino <i>Italia Europa</i> )                                    |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. Wellington Ong Chanlim (Cebu $Filippine\ Asia$ )                                  |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Jose Enrique Delos Reyes de Las Peñas (Cebu $\mathit{Filippine}$ $\mathit{Asia})$ |
| *        | »        | *        | Sig. Hannes Mario Dejaco (Wien Austria Europa)                                         |
| *        | »        | *        | Sig. Basin Denis Dery (Accra Ghana Africa)                                             |
| *        | »        | *        | Sig. Simeon Peñas Dumdum Jr (Cebu Filippine Asia)                                      |
| »        | <b>»</b> | *        | Sig. Socrates Fernandez (Cebu Filippine Asia)                                          |

18 gennaio

2022

| 23       | giugno   | 2022 | Sig. Samuel Nii Armah Hammond (Accra Ghana Africa)                           |
|----------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| *        | <b>»</b> | *    | Sig. Rudolf Stefan Holzem (Köln Germania Europa)                             |
| *        | <b>»</b> | *    | Sig. Claude Josse (Beauvais Francia Europa)                                  |
| *        | <b>»</b> | *    | Sig. John Korku Agnagueh Klu (Accra Ghana Africa)                            |
| <b>»</b> | *        | *    | Sig. Bernardus Waltherus Maria Koeckhoven (Rotterdam $Paesi\ Bassi\ Europa)$ |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *    | Sig. Leo T. Manguilimotan (Cebu Filippine Asia)                              |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *    | Sig. John O'Neill (Sydney Australia Oceania)                                 |
| *        | <b>»</b> | *    | Sig. Peter Rauscher (Dresden-Meissen Germania Europa)                        |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *    | Sig. Heinrich Seckinger (Dresden-Meissen ${\it Germania\ Europa})$           |
|          |          |      |                                                                              |

# Dama di commenda Ordine di San Silvestro Papa

| 18       | gennaio | 2022 | Sig.ra Christine Strobl (München und Freising Germania Europa)    |
|----------|---------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 26       | maggio  | *    | Sig.ra Maria Serlupi Crescenzi (Roma <i>Italia Europa</i> )       |
| <b>»</b> | *       | *    | Sig.ra Alessandra Uncini (Roma <i>Italia Europa</i> )             |
| 11       | giugno  | »    | Sig.ra Alessandra Ciattini Montanini (Roma <i>Italia Europa</i> ) |

### Dama Ordine di San Silvestro Papa

Sig.ra Modesta Eledi Dery (Tamale  $Ghana\ Africa$ )

| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Andrea Kammhuber-Landfermann (München und Freising $Germania\ Europa$ ) |
|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Rose Ayiretey Kasei (Tamale Ghana Africa)                               |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig.ra Esther Owusu-Ansah Konadu (Tamale $\mathit{Ghana}\ \mathit{Africa}$ )   |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig.ra Antonella Lonoce (Brindisi-Ostuni <i>Italia Europa</i> )                |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig.ra Elisabeth Püttmann (München und Freising ${\it Germania~Europa})$       |
| 22       | febbraio | <b>»</b> | Sig.ra Eucharia Chioma Ibeziako (Owerri Nigeria Africa)                        |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig.ra Loretta Nwabundo Njoku (Owerri Nigeria Africa)                          |
| 26       | maggio   | »        | Sig.ra Gabrielle Cinter (Roma <i>Italia Europa</i> )                           |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Maria Moreno de Hufnagel (Berlin Germania Europa)                       |

| 26       | maggio   | 2022     | Sig.ra Cristiana Pantanetti (Roma <i>Italia Europa</i> )                    |
|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 23       | giugno   | <b>»</b> | Sig.ra Mary Anane-Mensah (Accra Ghana Africa)                               |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig.ra Fe Mantuhac Barino (Cebu Filippine Asia)                             |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig.ra Elisa Despi Chanlim (Cebu Filippine Asia)                            |
| *        | »        | <b>»</b> | Sig.ra Maria Luisa Briones Chiongbian (Cebu ${\it Filippine}$ ${\it Asia})$ |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Gloria Peggy Kwasie (Accra Ghana Africa)                             |
| <b>»</b> | »        | <b>»</b> | Sig.ra Margarita Maria Alfafara Matheu (Cebu ${\it Filippine Asia})$        |
| »        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Concepción Mejías Márquez (Cádiz y Ceuta $Spagna$ $Europa)$          |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Leticia Malinda C. Mendoza (Cebu Filippine Asia)                     |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Imelda O'Neill (Sydney Australia Oceania)                            |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Perpetual Oppong (Accra Ghana Africa)                                |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Christa Reichard (Dresden-Meissen ${\it Germania\ Europa})$          |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Monique M.M. Walrave (Rotterdam $Paesi\ Bassi\ Europa)$              |

# NECROLOGIO

| 4        | giugno   | 2022     | Mons. Donald Joseph Leo Pellettier, M.S., Vescovo em. di<br>Morondava ( <i>Madagascar</i> ).    |
|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6        | *        | <b>»</b> | Mons. Michele Scandiffio, Arcivescovo em. di Acerenza ( $Italia$ ).                             |
| 9        | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Aloisio Sinésio Bohn, Vescovo em. di Santa Cruz do Sul $(\textit{Brasile}).$              |
| 14       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Rodrigo Orlando Cabrera Cuéllar, Vescovo em<br>. di Santiago de Maria ( $El\ Salvador$ ). |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Gabino Díaz Merchán, Arcivescovo em. di Oviedo ( $Spagna$ ).                              |
| 16       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Antonio Montero Moreno, Arcivescovo em. di Mérida-Badajoz ( $Spagna$ ).                   |
| 17       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Flavio Roberto Carraro, O.F.M. Cap., Vescovo em. di Verona ( <i>Italia</i> ).             |
| <b>»</b> | <b>»</b> | »        | Mons. Bruno Pedron, S.D.B., Vescovo em. di Ji-Paraná (Brasile).                                 |
| 18       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Rémi Joseph Gustave Sainte-Marie, M. Afr., Arcive-scovo em. di Lilongwe (Malawi).         |
| 27       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Renato Ascencio León, Vescovo em. di Ciudad Juárez ( $Messico$ ).                         |
| 1        | luglio   | »        | Mons. Raul Nicolau Gonsalves, Arcivescovo em<br>. di Goa e Damão ( $India$ ).                   |